\$10.00

2A5 >

FUNDADO EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1941 | AÑO LXXXIII | NO. 29,469





CHIVAS

**EL REBAÑO AVANZA AL** PLAY IN Y VE DE **CERCA EL PASE DIRECTO A LA FIESTA GRANDE** 

CUANDO TODO MUNDO DABA POR MUERTO A PUMAS, EL EX AZULCREMA LEO SUÁREZ APORTA GOL Y ASISTENCIA PARA IMPULSAR A SU EQUIPO CERCA DEL PLAY IN, AL TIEMPO DE ROMPERLE AL AMÉRICA UNA RACHA DE OCHO JUEGOS SIN DERROTA; HENRY MARTÍN LLEGA A 100 DIANAS COMO ÁGUILA





FOTO: OSWALDO FIGUEROA



LA SÚPER

FINAL

PARTIDOS 21 DE ABRIL LOCAL EMPATE VISITANTE 10:30 O ALAVÉS ATL. MADRID +270 +230 +105 +333 +290 13:00 @ R. MADRID -134BARCELONA +333 +500 18:00 ( CRUZ AZUL -200 ATLAS

Si apuestas \$1,000 a este parlay cobrarias: \$5,381

JAUA LA UAKI



LIGA BBVA C24

CASA DE APUESTAS OFICIAL

## **FUTBOL**

## 02 ESTO.COM.MX

DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

## EL PULSO DEL JUEGO

### ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO











## DT: Gustavo Lema

Julio González Pablo Bennevendo

Nathan Silva Lisandro Magallán

Pablo Monroy

(16. Adrián Aldrete, 84') José Luis Caicedo

Ulises Rivas (20. S. Trigos, 69')

32. Leonardo Suárez (10. Eduardo Salvio, 76')

César Huerta Piero Quispe

Rodrigo López, 69')

G. Martínez, 76')

## Rogelio Funes Mori

## DT: André Jardine

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes

Kevin Álvarez, 46')

31. Igor Lichnovsky

Sebastián Cáceres 18. Cristian Calderón

(26. S. Reyes, 80')

J. Dos Santos

Álvaro Fidalgo Diego Valdés

B.Rodríguez, 65')

Alejandro Zendejas (24. J. Dilrosun, 80')

33. Julián Quiñones

(20. R. Sánchez, 65')

21. Henry Martin

## ÁRBITROS

CENTRAL: Fernando Guerrero. Bien. ASISTENTES: Christian Espinosa y Jorge Sanchez

### **AMONESTADOS**

PUMAS: Monroy, Quispe, Funes Mori y Caicedo.

AMÉRICA: L Reyes, Caceres, Lichnovsky, Zendejas y Malagón.

### **EXPULSADO**

AMÉRICA: Rodríguez (91').

## GOLES

HENRY MARTÍN, MINUTO 19.- Monroy empujó a Zendejas en el área, el árbitro marcó penaltí; desde los 11 pasos, Martín definió a la izquierda.

ULISES RIVAS, MINUTO 38.- Centro Lde Suárez por izquierda, Rivas le metió la testa y desvió al fondo de la red.

LEONARDO SUÁREZ, MINUTO ■60. - Rivas disparó, la defensa tapó, el rebote le quedó a Suárez, con zurdazo potente, la puso en el fondo.





El Cantante sólo sacó la amarilla, pese a la fuerte entrada de Quispe sobre Lichnovsky.



Henry Martín reclamó a su compañero, Brian Rodríguez, quien se hizo expulsar.



## LEO SUÁREZ, EX **AZULCREMA**, DA LA VICTORIA A PUMAS Y AMÉRICA EXPONE LA CIMA

POR MIGUEL ÁNGEL MÚJICA



El cántico en CU fue certero. ¿Cómo no te voy a querer? Y es que Pumas (26 puntos, en noveno sitio) hizo todo para

mantener la velita prendida de llegar a la Liguilla de forma directa. La remontada, 2-1, frente al América (32 unidades, aún líder), le da la posibilidad al cuadro del Pedregal de meterse directo a la fiesta y está a nada de amarrar Play In.

Las Águilas mostraron un rostro distinto y su castigo fue caer en el último Clásico de la temporada y exponer la cima, de cara a la última jornada.

América lució canchero por minutos. Tocó el balón de un lado a otro, mientras apelaba a la velocidad de Zendejas, Quiñones y Martín. El estadounidense entró al área, la desesperación de Monroy lo hizo empujarlo... ¡Penalti!

El estadio abucheó al líder de la parvada. Henry se hizo fuerte ante el repudio

## **PELEA PASE DIRECTO**

## Oltereta aue cimbra

felino. Martín enfiló ante González y sacó un zapatazo. ¡Gol del América!

El capitán corrió hacia donde estaba su gente, comenzó a pedir una Goya y cuando la iba a cantar, sacó su acostumbrado festejo acompañado del resto de su escuadra, mientras CU esperaba silencioso. Fue su gol 100 como azulcrema para superar a Carlos Reinoso.

Los universitarios parecían noquea-

## EL DATO

## **EN LA TABLITA**

Pumas aún puede clasificar directo si gana a Querétaro, si hay combinación de resultados: también puede quedar fuera si pierde.



Ulises Rivas aprovechó un centro de Leo Suárez por izquierda. Pumas iniciaba la remontada.

dos. Fue su gente la que comenzó a alentar para levantarlos de la lona. Pumas fue al frente y el futbol lo premió por su valentía. En una pelota parada, Suárez habilitó a Rivas, quien desvió la trayectoria del balón para igualar la contienda.

La pelea fue férrea entre ambos. La rivalidad pasó al terreno de juego. Quispe se barrió y planchó a Lichnovsky. El VAR apareció, el Cantante Guerrero revisó la jugada, pero sólo amonestó al peruano.

La segunda parte trajo el cambio de Kevin Álvarez por el amonestado Israel Reyes. El campeón nunca estuvo cómodo. La gambeta de Quispe dejó estancada a la defensa azulcrema, que nunca encontró cómo detenerlo. El pase de Piero dejó solito a un Rivas que disparó. Lichnovsky y Cáceres se revolvieron, aunque la pelota le quedó a Suárez. Leo tuvo lista la zurda, sacó un potente disparo ¡Gol de Pumas!

La contienda bajó de ritmo porque así lo quiso el local, que defendió con fiereza un triunfo que le da la posibilidad de meterse directo a la Liguilla. La expulsión de Brian Rodríguez sentenció el Clásico Capitalino. Henry Martín le reclamó airadamente al uruguayo por la agresión a César Huerta. ¿Vestidor roto en Coapa?

No hubo más, Pumas peleará la Fiesta Grande hasta la última jornada gracias al rugido frente a su máximo rival, un desconocido campeón.

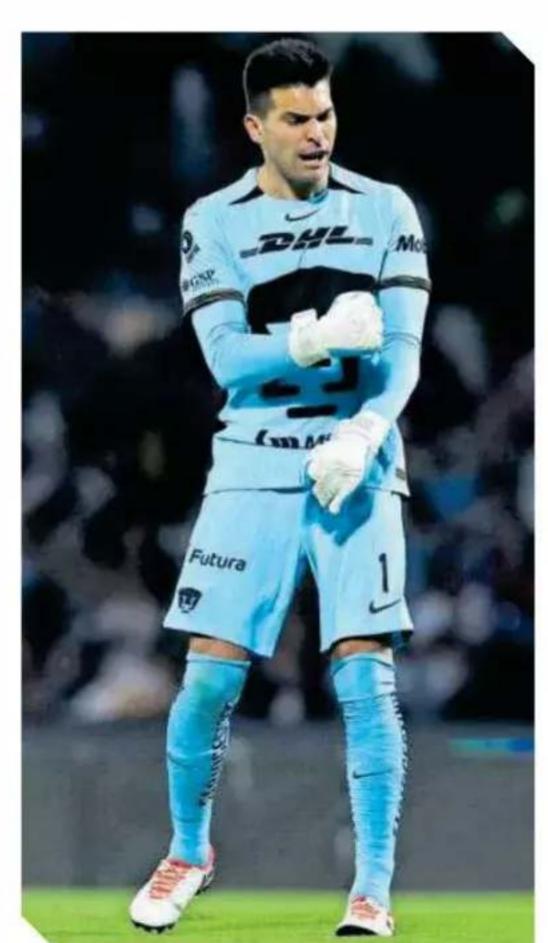

QUE PUMAS SE IMPUSO AL AMÉRICA EN EL TERRENO FELINO

## **VA CONTRA EL** ÚLTIMO SITIO

amarrar la cima del torneo de cara a la Liguilla, en caso de que derrote el viernes al sotanero Puebla.

Al final, Julio González celebró la gran remontada en casa.

## Henry: gol 100 y burla a la Goya

Henry Martin festejó de forma original su gol 100 como americanista, con lo que superó a Carlos Reinoso (99), además se burló de Pumas haciendo el llamado a la Goya para festejar el tanto azulcrema; no es primera vez que lo hace.

Al minuto 21, el capitán águila cobró el penalti que marcó el árbitro y en cuanto anotó, se juntó con sus compañeros para celebrar, se encaminaron hacia la porra del América ubicada en la cabecera del estadio Olímpico Universitario, y ahí, todos los jugadores de Coapa hicieron la seña del llamado a la Goya y después el tra-

MÁXIMOS GOLEADORES

**DEL AMÉRICA** 

2. Cuauhtémoc Blanco 153

JUGADOR

3. Octavio Vial

José Alves

5. Enrique Borja

7. Henry Martín

8. Carlos Reinoso

Salvador Cabañas

Carlos Hermosillo

6. E. González Pálmer

1. Luis Roberto Alves

GOLES

188

109

101

100

dicional festejo de Henry, levantando los brazos demostrando fuerza.

## Pero esta no es la primera vez que el capitán americanista celebra asi, ya que en el Torneo Apertura 2023 cuando también anotó de penalti, pero en el estadio Azteca.

Henry Martin vivió una noche especial en CU, ya que gracias al penalti que Alfonso Monroy le cometió a Alejandro Zendejas, anotó su gol 100 vistiendo la casaca azulcrema, hecho que fue el momento idó-

neo para burlarse de su rival, imitando el llamado al grito de guerra de los Pumas.

El primer americanista que celebró un gol burlándose de Pumas haciendo el llamado a la Goya fue Germán Villa en el Apertura 2007, cuando empató a uno.

En la última jornada del Clausura 2011, Ángel Reyna anotó el segundo gol con el que ganaron (0-2) en CU, entonces Reyna celebró con su porra haciendo la Goya.

Para 2018, Mateus Uribe anotó el primero de los cuatro goles con el que América ganó (1-4) en CU. El futbolista se acercó a la porra azulcrema y celebró imitando la Goya. / KARLA UZETA



Henry Martín está a sólo un gol de alcanzar a Eduardo González Pálmer.



## EL DATO

América puede

## TODO LE SALIÓ BIEN EN CU

# Tres puntos con justicia

GUSTAVO LEMA AFIRMÓ QUE SU EQUIPO JUGÓ CON ALGO MÁS QUE GARRA, CON UN BUEN PLANTEAMIENTO QUE LOS LLEVÓ AL ÉXITO

POR ARTURO MÉNDEZ



Pumas se llevó el Clásico Capitalino siendo fiel a su estirpe. Los universitarios sacaron los tres puntos ante

América con un golpe de autoridad en su casa, el cual catalogó como motivación pura de cara a la última jornada.

"Es un Clásico y todos lo quieren ganar, se juega de esta manera y no quiero que esa garra y entrega tape lo bien que jugó el equipo. Jugaron bien contra un rival muy difícil, más valor tienen. En 20 minutos el equipo hizo bien todo e íbamos perdiendo 1-0 y eso habla de América. Por algo son líderes. Los muchachos siguieron ajustados al plan y en un momento por cómo se da al final es sufrido", comentó el estratega en conferencia de prensa.

Hace un par de semanas la presión interna era alta. Hoy todo es ilusión, así calificó Lema la velada en Ciudad Universitaria. "Efusividad, la alegría de ganar el Clásico. Hoy hace tres o cuatro fechas, veíamos la tabla y hoy había que ganar,



Hoy el futbol nos premió, otras veces no es así y contentos de que la gente hay disfrutado de este clásico y se alinean los planetas"

GUSTAVO LEMA DT PUMAS

Gustavo Lema sabe que sus jugadores saltaron al campo con algo más que ganas ante el América.



## Continuidad de Lema, al final

Pumas está peleando por un lugar en la Liguilla del Clausura 2024 y, aunque el panorama es de Play-In, en la directiva auriazul no ha comenzado la búsqueda de un nuevo entrenador para sustituir a Gustavo Lema, así lo mencionó Luis Raúl González, presidente del equipo. El directivo aseguró que el conjunto universitario aún tiene posibilidades de entrar a la fiesta grande de forma directa, y hasta que no suceda lo contrario las cosas cambiarán. Dejó claro que antes de considerar realizar cambios, vendrá un análisis de resultados.

"Los cortes de caja son al final, en todos los equipos, tanto en el equipo varonil, como en el femenil, en las Fuerzas Básicas, haremos el corte de caja al término del torneo, como se hace regularmente", mencionó. / ARTURO MÉNDEZ

EMATES A P

## REMATES A PORTERÍA TUVIERON LOS PUMAS Y DOS FUERON TANTOS

además un clásico", resaltó.

Lema aplaudió el aliento de la afición. 
"Es una caricia a los palos recibidos que no digo que son injustos, pero a veces son apresurados. Tenemos un gran plantel y al inicio del torneo dijimos que no debíamos tener problemas de lesiones porque se nos va a complicar competir. Luego volvimos a la solidez y éste es un gran partido. El estadio fue una cosa espectacular y de qué forma le devuelves a la gente, con esta entrega. Fuimos justos ganadores".

La posición en la tabla que Pumas ocupa lo hacen pensar en el próximo partido ante Querétaro. "Tenemos un partido difícil y nos sirve para ubicarnos mejor porque hicimos los puntos del torneo pasado y superarlo. Se dio el torneo así y hacemos lo que tenemos que hacer. Tuvimos una etapa mala, nos recuperamos y podemos hacer una gran campaña", cerró.



**André Jardine reconoció** que Pumas fue más intenso, pero el arbitraje pesó.

## Jardine recalcó que roja a Quispe era clara

Corría el agregado del Clásico Capitalino cuando Piero Quispe barrió con los tachos por delante y golpeó a Igor Lichnovsky. André Jardine, técnico del América, no entendió en ese momento el por qué no se había marcado la tarjeta roja.

El brasileño confirmó que fue una jugada que hubiese cambiado el rumbo e incluso le hubiera dado el control de la pelota a su escuadra.

"No me gusta hablar de arbitraje, me gusta analizar el partido, pero es un tema que influye en el marcador, en la forma en la que el juego transcurre, el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y sienten injusticias, las ven y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbi-

trales, creo que no había pasado, la roja del primer tiempo es indudable, hubiéramos controlado todo, todo hubiera sido distinto", dijo.

El estratega de los emplumados confirmó que Fernando Guerrero El Cantante influyó y fue por eso que el encuentro se calentó de más. "No pitan bien, los analistas hablarán de esto, realmente nuestro equipo debe de estar mejor en temas como hoy, dejamos claro que somos un equipo que va a jugar siempre la pelota, que busca competir con los rivales de forma leal, no vas a ver nuestro equipo hacer entradas desleales, no concordamos con eso, en partidos como Clásico y por eso suceden las cosas".

No le quitó mérito a Pumas por el



No me gusta mucho hablar del arbitraje, pero influye en el marcador. Nosotros siempre procuramos competir de forma leal"

ANDRÉ JARDINE DT DEL AMÉRICA

triunfo. "Antes de todo, Pumas para mi mereció la victoria, no estuvimos en un día fino, fallamos en pases vitales, en momentos de ataque, no tuvimos la claridad, Pumas compitió más que nosotros, jugando a cada pelota con la máxima energía, eso marca la diferencia", aceptó el técnico sudamericano. /MIGUEL ÁNGEL MÚJICA



**EN LA UNAM SEÑALAN** QUE SE TIENE UN VÍNCULO CON MANUEL ANDRADE, CREADOR DEL LOGO PUMA

POR ARTURO MÉNDEZ



Durante el Clásico Capitalino de este sábado, en el estadio Olímpico Universitario ondearon las banderas y se

creó un mosaico en el pebetero con el escudo de los Pumas que Manuel Andrade creó hace 50 años. En el marco del duelo entre Pumas y América, el recién ratificado presidente del club, Luis Raúl González fue cuestionado sobre si el apodado Pajarito recibe algún tipo de ayuda económica por su obra, ya que este siempre ha negado recibir una remuneración.

Ante esto, González Pérez no respondió si una parte de los honorarios que recibe el club universitario le llegan a su creador, en lugar de ello contó que como parte de los festejos por el lustro que cumple el escudo, Manuel Andrade fue invitado a las instalaciones del equipo en donde le mostraron un mensaje de agradeci**NO HABLA DE DINERO PARA ARTISTA** 

## LO hemos reconocido

miento con todos los integrantes tanto del equipo varonil como femenil.

"Hemos reconocido siempre a su creador. Hoy estuvieron por parte de Pumas con el señor Andrade, le mostraron un mensaje que le mandaron los jugadores de los dos equipos principales y de fuerzas básicas del club, pero también de distintos deportistas, porque recordemos que ese emblema es del deporte universi-

tario", dijo el presidente antes de ingresar al inmueble para presenciar el Clásico Capitalino entre la UNAM y las Águilas.

En la actualidad, el escudo del Club Universidad Nacional es el símbolo por el que se le paga actualmente a la UNAM casi ocho millones de pesos al año, esto de acuerdo documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, de los cuales no le llega ni medio centavo a

Andrade, un artista del que muy pocos conocen su aportación a los auriazules.

"El señor Andrade siempre ha tenido la atención y consideración de el club Pumas, siempre ha tenido un lazo el club ha-

cia él. lo debe de reconocer de esa manera", agregó el presidente González.

El directivo no negó que siempre han mencionado a Andrade como el legítimo creador del escudo, inclusive que le ofrecieron un puesto dentro de la institución, mismo que abandonó.

"Él estuvo como parte de una de las adscripciones de este consejo, precisamente la dirección de actividades deportivas, él decidió en su momento dejarla. pero el club siempre ha estado atento a reconocer a su creador", añadió.

ese apoyo ya no llega.

Cuando Rodrigo Ares de Parga estuvo al frente del Patronato del Club Universidad, se le prometió a Manuel Andrade, hoy de 79 años de edad, un pago de cinco mil pesos y dos boletos por cada partido que disputarán los Pumas de local; de acuerdo a ESPN en la actualidad

El señor Andrade siempre ha tenido sideración de

la atención y con-Pumas; siempre ha tenido un lazo el club hacia él, lo debe de reconocer de esa manera"

LUIS RAUL GONZÁLEZ PRESIDENTE DE **PUMAS** 

PECULIAR FESTEJO

## Burla u homenaje a Cuauhtémoc

Para el Cuou con cariño. La categoría Sub-18 de los Pumas derrotó 1-0 a su similar de las Águilas del América en las instalaciones de la Cantera auriazul. La única anotación fue obra de Santiago López al minuto 65. Sin embargo, la victoria felina no fue lo que llamó la atención, sino el festejo posterior. Una vez que terminó el encuentro, los jugadores del Club Universidad de la categoría celebraron como lo hiciera Cuauhtémoc Blanco, una de las leyendas americanistas de los últimos años. "Se ganó el clásico capitalino", aplaudió la cuenta de X de Pumas Cantera, para acompañar la polémica fotografía en casa felina. / REDACCIÓN

## **EL EX PORTERO ADRIÁN**

CHÁVEZ CREE QUE EL ACTUAL META DEL AME ES EL SUCESOR DE OCHOA

POR KARLA UZETA

uis Ángel Malagón es el futuro de la portería en el futbol mexicano, así lo aseguró Adrián Chávez, legendario portero del América, quien en charla con ESTO, resaltó el buen paso que, para él, lleva el meta azulcrema.

Incluso, Chávez, quien formó parte de la Selección Mexicana en varias ocasiones a lo largo de su carrera, incluyendo la Copa del Mundo de 1994, aseguró que el actual portero de las Águilas es el sucesor de Guillermo Ochoa en el marco del Tricolor.

"Es el futuro, el que le sigue a Memo, es el portero más adelantado de la Liga MX, si sigue trabajando como lo viene haciendo. Lo dije meses atrás que todavía le faltaba a Malagón, pero va muy bien y ojalá siga trabajando como lo sigue haciendo y puedo asegurar que es el que sigue de Memo", dijo a ESTO, tras un partido que jugó y se le vio en buena forma.

### **UN GANADOR**

Asimismo, el portero campeón de Liga en dos ocasiones con América (1987-1988 y 1988-1989) y dos veces Campeón de Campeones (1987-1988 y 1988-1989), explicó que, para él, algo de lo más sobresaliente que ha hecho Malagón es responderle a las Águilas cuando más lo han necesitado y eso es importante.

Incluso, Adrián Chávez explicó que desde su punto de vista Luis Ángel Malagón aún está en proceso de prepararse para alcanzar su máximo nivel. Sin embargo, el ex arquero mundialista con México en 1994, consideró que lo que hasta el momento ha hecho Malagón, ha sido bueno.

## HA SALVADO AL AMÉRICA

"A Malagón lo veo muy bien, va en muy buen momento, está viviendo un gran momento y lo más importante es que en los momentos más complicados del América está apareciendo y es donde el portero debe aparecer, porque en los momentos fáciles cualquier portero aparece, pero me parece que lo está haciendo muy bien y va en buen camino para ser el titular de Selección Nacional", expresó.





A Malagón lo veo muy bien, va en muy buen mo-mento, está viviendo una gran etapa y lo más importante es que en los lapsos más complicados del América está apareciendo"



(Malagón) es el futuro, el que le sigue a Memo, es el portero más adelantado de la Liga MX, si sigue trabajando como lo viene haciendo"

ADRIÁN CHÁVEZ EX PORTERO AMÉRICA

## EL DATO

## **JUEGO DE LEYENDAS**

Este sábado, tanto Miguel España como Adrián Chávez participaron en una cascarita al Sur de la CDMX, y su equipo perdió 2-1.

## HISTÓRICO

Adrián Chávez es un portero histórico para el Club América, ya que es el arquero con más títulos azulcrema, pues además de los títulos de Liga y Campeón de campeones sumados, también ganó una Copa Interamericana (en 1991) y tres Campeonatos de la Concacaf (1987, 1990, 1992), por lo que se considera de los emblemáticos y más trascendentes en la historia del cuadro azulcrema, pues defendió siempre con pundonor el arco de esta institución.



Y obviamente que hincha por el América, equipo en el que defendió la portería e hizo historia.



Para Adrián, el arco Tricolor debe ser defendido por Luis Ángel.

## Escudo de Pumas cumplió 50 años

Este sábado 20 de abril se cumplieron 50 años de que se oficializó el que hoy se conoce como el logotipo de los Pumas. Dicha imagen le ha dado identidad al Club Universidad y al deporte universitario de la UNAM y fue diseñado por Manuel *Pajarito* Andrade, y en dos ocasiones ha sido considerado el más bonito del mundo. En su momento, el Rector Guillermo Soberón fue quien hizo oficial el escudo. Fue justo este día, a cinco décadas

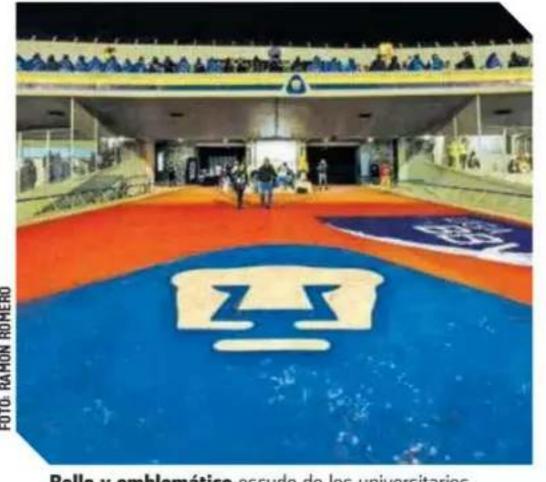

Bello y emblemático escudo de los universitarios.

## EL DATO

## COMPARTEN

Manuel Negrete, histórico de Pumas, compartió en su cuenta de X una fotografía en la que aparece con el *Pajarito* Andrade.

de que el puma se convirtió en el escudo oficial del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual por medio de un comunicado explicó cómo es que fue diseñado el logo, el cual, el propio *Pajarito* decía que toda la gente tenía un puma en las manos.

"El logotipo aborda la integración

plástica y figurada de las tres tareas fundamentales de la Universidad Nacional, a través del triángulo con puntas redondas, que a su vez está formado con tres círculos adyacentes, que representan esas bases de la máxima casa de estudios: investigación, enseñanza y difusión de cultura.

"Con los ojos y la nariz del puma, Manuel formó una figura abstracta para representar la "U" de Universidad, y al unir esa "U" con la línea de la boca, otorgan la apariencia de una copa, la representación del triunfo, en las competencias deportivas. Representa también los valores de la academia, de la investigación y de la cultura universitarias", explicó la UNAM, a través del comunicado, al referirse al aniversario. / KARLA UZETA



Federico Viñas fue el encargado de prender el marcador ante los regios.

## MONTERREY, CUATRO SIN GANAR

## La Fiera está más que viva

LEÓN VENCE A RAYADOS Y AÚN ASPIRA A CLASIFICAR AL PLAY IN EN LA ÚLTIMA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA



POR JESSE VILLALPANDO ZAMORA / EL SOL DE LEÓN



**León.-** La Fiera se niega a morir y con el 2-0 que le metió a Monterrey, reaviva sus posibilidades de

pelear por un lugar en el Play In. El Club León hizo la tarea al devolverse a la senda del triunfo y ahora buscará una clasificación in extremis, quedando obligado a superar a los Bravos de Juárez en la última jornada de la fase regular y aguardar por una combinación de resultados favorable.

Desde el arranque, León se hizo de la tenencia de la pelota, se sintió cómodo al ponerla a circular por los costados, al tiempo que la escuadra de la Sultana del EL DATO

## **CONTRA UN DÉBIL**

León se jugará el pase a Play In ante FC Juárez y esperará lo que acontezca en el duelo entre Pumas y Gallos en la jornada 17.

Norte tardó en carburar, quizás por los diferentes ajustes que realizó el *Tano* Ortiz, ya pensando en lo que será su eliminatoria de semifinales en la Concachampions. Monterrey sufrió en defensiva, de manera constante su zaga corrió hacia su arco y eso lo aprovecharon los esmeraldas que, al minuto 38, se adelantaron vía el *Toro* Viñas. En un primer disparo del charrúa, Andrada rechazó la esférica, pero en una segunda chance, el ex americanista no perdonó y de esta manera, facturó una nueva anotación en el Clausura 2024.



Jordi Cortizo, de Rayados, tuvo un buen duelo en la media cancha con Guardado.

TRIUNFOS EN CASA SUMÓ EL LEÓN, LUEGO DE DERROTAR A RAYADOS

Ya en el complemento, las hostilidades se cargaron otra vez del lado guanajuatense. No habían transcurrido dos minutos en la segunda mitad cuando Mena encajó el segundo. Completamente solo en el área, el ecuatoriano controló la esférica y ante la salida de Esteban Andrada, únicamente picó la de gajos para poner más tierra de por medio. La Pandilla lucía severamente sacudida, con la brújula extraviada y Guerra pudo haber asestado el tercero, solo que el palo le dijo no.

Rayados tuvo sus posibilidades, el problema fue que se encontró con Rodolfo Cota, quien primero le tapó un mano a mano a Ponchito González y por último frenó un cabezazo de Vázquez. Igual los de la Sultana ya tenían la fiesta grande en el bolsillo, caso contrario de un León que, como autentico felino, seguirá peleando.

## ''No es el Rayados que me gusta'': Ortiz

Tras la desalentadora derrota 2-0 ante León en el Nou Camp, el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, no pudo ocultar su frustración al declarar: "¿Qué nos faltó? Todo. No es el Monterrey que me gusta". Sus palabras reflejaron la profunda insatisfacción por el desempeño del equipo. Ortiz señaló con pesan la carencia de efectividad en momentos cruciales del partido y la recurrente situación de recibir goles en instantes determinantes: "No fuimos efectivos, nos vuelven a marcar en una instancia decisiva anímicamente. No salen las cosas". Estas palabras revelaron una preocupación palpable por la falta de consistencia y determinación.

En cuanto al aspecto físico de los jugadores, el estratega expresó un atisbo de alivio al afirmar: "Físicamente están bien los chicos". Sin embargo, no subestimó la importancia del estado emocional en el rendimiento del equipo: "Lo emocional pesa más en estas instancias que lo físico". Reconoció que una derrota impacta emocionalmente y subrayó la necesidad de corregir errores, mejorar y enfrentar los desafíos con determinación y optimismo: "Ante una derrota es emocionalmente pesado, corregir, mejorar, afrontar y pensar hacia adelante". Estas declaraciones reflejaron la desazón de Ortiz, quien, a pesar de la adversidad, instó a su equipo a mantener la mentalidad positiva y a seguir trabajando duro para alcanzar sus objeti-VOS. / JESSE VILLALPANDO ZAMORA / EL SOL DE LEÓN



Nos faltó todo, no es el Monterrey que me gusta, a veces las situaciones no son adecuadas, no fuimos efectivos, nos vuelven a marcar en una instancia decisiva"

FERNANDO ORTIZ DT RAYADOS



Ortiz no reconoce a su equipo a estas alturas del torneo.

## EL PULSO DEL JUEGO

## ESTADIO AKRON









### CHIVAS

QUERÉTARO

DT: Mauro Gerk

Fernando Tapia

2. Omar Mendoza

(21. A.Preciado, 85')

6. Miguel Barbieri

Kevin Escamilla

Samuel Sosa

Oscar Manzanarez

Francisco Venegas

### DT: Fernando Gago

- 27. José Rangel
- Alan Mozo 3. Gilberto Sepúlveda
- 13. Jesús Orozco
- 21. José Castillo
- (43. Sepúlveda, 84')
- (28. F. González, 73')
- 11. Isaac Brizuela
- (31. Yael Padilla, 63')
- 15. Érick Gutiérrez
- 20. Fernando Beltrán
- Ricardo Marin
- (9. J.Juan Macías, 73') Roberto Alvarado
- 6. Pavel Pérez

### (26. Ettson Ayón, 61') 12. Jaime Gómez

- (23. Jordan Sierra, 61')
- Federico Lértora
- Pablo Barrera
- 9. Facundo Batista
- (27. N. Cordero, 76')

## ÁRBITROS

CENTRAL: Oscar Mejía: Bien

ASISTENTES: Michel Morales y Jesús Soto

### **AMONESTADOS**

CHIVAS: Mazo, Drazco

QUERETARO: Barbieri, Mendoza, Batista,

Sosa, Ayon

GILBERTO SEPÚLVEDA, MINUTO 54.- Tiro de esquina cobrado por Pável Pérez, que el zaguero remató cruzado de cabeza para dejar sin oportunidad a Tapia.

ROBERTO ALVARADO, MINUTO 89.- El Piojo recibió el balón cerca del área y, tras recortar a dos defensores, metió un disparo en el ángulo izquierdo.



Orozco Chiquete no dejó un minuto sólos a los atacantes rivales.

## **CHIVAS: CUATRO TRIUNFOS EN FILA**

## Joya y amarra Play In



## **CON GOLAZO DEL PIOJO** ALVARADO, EL REBAÑO AÚN ASPIRA A UN BOLETO PARA LA LIGUILLA DIRECTA

POR ALVARO ZALDAÑA



Roberto Alvarado tuvo magia en sus pies. Hizo un recorte en el costado derecho del área y puso un zapatazo.

El balón, fuerte y colocado, terminó en el ángulo de la portería de los Gallos Blancos. Fue una joya que hizo explotar al es- 2 tadio Akron con el 2-0 final y que le dio al 🕏 Guadalajara el pase al Play In y mantener el sueño de la Liguilla directa.

El camino hacia la victoria sobre el Querétaro fue más complejo de lo esperado. Los Gallos son un equipo rocoso y duro de vencer. La ofensiva de Guadalajara no pudo crear peligro en casi todo el primer tiempo por el buen parado de la zaga visitante, también porque Querétaro buscó el contragolpe desde el inicio y optó por defender muy cerca de su arco.

La desesperación de no poder pasar la



Sepúlveda muralla queretana obligó al Rebaño a puso adelante al Rebaño Sagrado.

## **UNIDADES ACUMULA EL GUADALAJARA EN LO QUE** VA DEL CLAUSURA 2024

minó por impactar el balón en el palo. Guadalajara finalmente tuvo su recompensa al iniciar el complemento, gracias a Gilberto Sepúlveda. El enmascarado zaguero se elevó en un tiro de esquina y su cabezazo dejó sin oportunidad a Tapia. La lata se rompió con el I-O.

Sin embargo, Lértora casi rompe la racha de Chivas de no conceder gol de cabeza en el Clausura, al impactar el poste.

Tras aguantar el embate de los Gallos Chivas retomó el control del balón y cerró la victoria con un tiro al ángulo de Roberto Alvarado que dejó como estatua a Tapia.

Guadalajara ahora ocupa el séptimo puesto de la tabla general, gracias a la derrota de Necaxa contra Tigres. Un gol de diferencia hace que se posicionen por debajo de Pachuca, por lo que en la última Jornada ante Atlas, en el Clásico Tapatío, podrían tener la oportunidad de quedarse con el último pase directo a Liguilla.

mandar pelotazos y no jugadas con pausa. Chivas se guardó lo mejor para el final. El disparo de Érick Gutiérrez rosó el poste y después el arco vibró dos veces con un tiro del Nene Beltrán al travesaño, gracias al leve manozato de Tapia, y en el rebote el Piojo Alvarado volvió a probar pero ter-



El timonel sabe que su escuadra puede dar más en el torneo.

## YA PIENSA EN EL ZORRO ATLISTA

## La racha impacta

FERNANDO GAGO, DT DE CHIVAS, ACEPTÓ QUE LOS TRIUNFOS DAN FUERZA POSITIVA A SUS DIRIGIDOS

POR ALVARO ZALDAÑA



Pese a que Chivas suma cuatro victorias consecutivas en el Clausura 2024 y que podría conseguir el pase directo a la Li-

guilla en la última jornada, Fernando Gago, entrenador rojiblanco, no se encuentra
satisfecho. El argentino desea que su
equipo mantenga el nivel y sueña a lo
grande. "La seguidilla de victorias es importante porque, a veces hay formas, tratamos de hacer las formas para buscar un
resultado, obviamente que cuando los resultados se dan producen un cierto impacto positivo dentro del vestuario, se trabaja con más tranquilidad, los chicos es-



El Clásico hay que trabajarlo en la semana y con mucha tranquilidad, tanto en los aspectos positivos como en los negativos. Nunca se puede estar satisfecho"

FERNANDO GAGO DT CHIVAS tán con mejor ánimo y todo suma, pero no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que seguir construyendo lo que lo que buscamos", apuntó en conferencia.

Gago reiteró que en el futbol un entrenador nunca puede estar satisfecho con el accionar de su plantel. Siempre hay cosas que corregir y espera lograrlo para conseguir el pase directo a la Liguilla cuando enfrente a Atlas, en el Clásico Tapatío.

"El Clásico hay que trabajarlo en la semana y con mucha tranquilidad, tanto en los aspectos positivos como en los negativos. Nunca se puede estar satisfecho, una cosa es verlo por el resultado y otra cosa es verlo por la forma que uno trata de jugar. Desde el resultado todo es positivo cuando se gana, es muy dificil analizarlo", detalló Fernando Gago.

Finalmente, elogió el desempeño de Gilberto Sepúlveda en la defensiva, quien desde que regresó, tras perderse siete partidos por una fractura de pómulo contra Toluca, le ha dado total jerarquía a la defensiva rojiblanca.

## Gallos sigue en pie de lucha

Aunque Querétaro cayó en su visita a Guadalajara aún tiene la opción de clasificar al Play In. Mauro Gerk, entrenador de la Gallos señaló que están obligados a lograrlo luego de conseguir el objetivo de evitar la multa por el no descenso.

"Ahora estamos soñando clasificar al Play-In y todavía tenemos muchas chances de poder hacerlo Eso es lo que buscamos, seguir soñando, ya cumplimos nuestro primer objetivo. El buen torneo que estamos haciendo no lo empaña nada. Es una obligación, porque nosotros como grupo nos propusimos estar peleando. Si al principio del torneo me dices que el último partido depende de nosotros para clasificar, te lo hubiera firmado", dijo en conferencia de prensa.

Gerk señaló que para él, Querétaro supo neutralizar a Chivas y solamente bastaron dos equivocaciones para que perdieran el partido. "A pesar de que Chivas tuvo la posesión de la pelota y nos dominaba, solamente nos equivocamos en la del tiro al palo y tiro al travesaño. Yo creo que neutralizamos y nosotros las dos situaciones que tuvimos claras. Esto se gana con goles y ellos los hicieron", explicó.

El entrenador de Querétaro reveló que está en conversaciones para continuar al frente del equipo y todo apunta a que el acuerdo llegará. / ALVARO ZALDAÑA



**Gerk confía** plenamente en que su equipo estará en las finales del torneo.



Ahora estamos soñando en clasificar a un Play-In y todavía tenemos muchas chances de poder hacerlo. Eso es lo que buscamos, seguir soñando"

MAURO GERK DT QUERÉTARO



## LOS FELINOS DESTRUYEN AL NECAXA

## De Florituras

**CON UN HAT TRICK DE MARCELO FLORES**, TIGRES ES QUINTO Y SE MANTIENE EN ZONA DE LIGUILLA DIRECTA





TIGRES NECA

POR OMAR KURI



La rabia y la frustración de Tigres, por fin, encontraron la ruta hacia una alegría. Y todo fue gracias a

los goles, que también son amores, cuando las debacles habían sido constantes. Para los felinos regios, el 5-2 sobre Necaxa, representó un alívio ante los dolores que le dejó la eliminación de Concachampions, el empate ante Rayados y la suspensión de II partidos a Nahuel Guzmán. El camino al desahogo lo encabezó Marcelo Flores con un hat trick, aunque Gignac mostró por dónde había que encontrar las redes rivales.

Al minuto 5, los Tigres estuvieron cerca de anotar el gol del torneo, tras un tiro de esquina, el arquero Ezequiel Unsain, logró evitar el tanto al sacar el esférico con el pie. Conforme avanzó el tiempo, el Necaxa comenzó a hacerse con la posesión del balón. Al 33', Braian Samudio con un disparo con la derecha colocó a los Rayos con la ventaja de cara al descanso.

Para la segunda parte, los Universitarios dejaron de ser las víctimas para así convertirse en los protagonistas. Al 5l', André-Pierre Gignac se encargó de ser el que lideró la remontada para los Tigres. Minutos más tarde, la lluvia de goles co-

## EL DATO

## ¿OTRA VÍCTIMA?

Tigres enfrentará a Tijuana, uno de los peores equipos del campeonato, la próxima semana en el estadio Universitario.



Andre-Pierre Gignac inició la reacción felina, luego de ir perdiendo en casa.

menzó a llegar gracias al tanto de Ozziel Herrera al 54', pero fue Marcelo Flores, quien se llevó el Jugador Más Valioso del encuentro después de conseguir su hat trick (59', 62' y 69').

Marcelo celebró su noche con gritos eufóricos, se llevó las manos a las orejas



Esta derrota no define a nuestro equipo. Unos malos 20 minutos no cambian la buena temporada que ha hecho Necaxa en lo que va del torneo"

Después de una

semana desgas-

tante por todo el

entorno, el equipo

al segundo tiempo

salimos enfoca-

dos, Necaxa era

peligroso y los muchachos lo

hicieron bien"

MIGUEL

**FUENTES** 

**AUXILIAR TIGRES** 

EDUARDO FENTANES DT DE NECAXA

con el fin de escuchar el rugir de su fanaticada, que por momentos lo ha cuestionado severamente y ha puesto en entredicho si realmente tiene los argumentos futbolísticos para defender la camiseta que en los últimos años se ha vuelto importante en la Liga MX. Flores ganó credibilidad, por lo menos, hasta el momento.

Por el otro lado, los pupilos de Eduardo Fentanes buscaron la remontada en el marcador gracias a Alejandro Andrade, quien logró poner el segundo para los Rayos. Sin embargo, los Tigres consiguieron evitar que el Necaxa volviera a llegar contra su arco.

Con este resultado, los Tigres consiguieron colocarse en el quinto lugar de la tabla general con 28 puntos, mientras que el Necaxa bajó hasta el octavo lugar con 27 unidades, lo que los coloca por el momento dentro del Play In.

Para la última jornada del Clausura 2024, los Universitarios volverán a jugar en casa cuando reciban a los Xolos de Tijuana que vienen de hilar su segunda victoria consecutiva. En cambio, los Rayos recibirán en el estadio Victoria a los Rayados de Monterrey.

## Barristas aplauden a Nahuel Guzmán

La afición de los Tigres decidió mostrar su apoyo hacia una de sus máximas figuras, como Nahuel Guzmán, quien se encuentra cumpliendo una sanción de ll partidos después de haber utilizado un láser contra Esteban Andrada, portero del Monterrey, en el Clásico Regio.

Ayer, antes de comenzar el encuentro, en el Universitario, fanáticos decidieron acudir al estadio con cartulinas en las que mandaron mensajes de apoyo hacia el argentino. Además, en los primeros minutos la barra Libres y Lokos gritó el nombre del arquero, quien no ve actividad con Tigres desde la vuelta de los octavos de final de

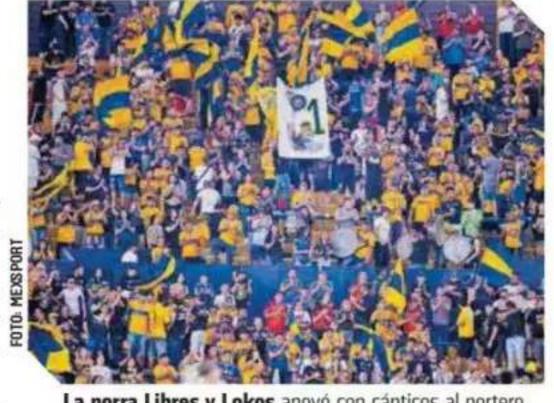

La porra Libres y Lokos apoyó con cánticos al portero argentino Nahuel Guzmán, quien fue sancionado.

la Concachampions frente a Orlando City.

El grupo de animación de Tigres junto
con los aficionados que asistieron al Volcán llevaron a cabo un minuto de aplausos
para Nahuel Guzmán.

## EL DATO

## **REPOSO**

El guardameta de los Tigres está en recuperación luego de ser operado de la rodilla derecha; se estima que tarde dos meses.

"Y ya lo ve, y ya lo ve, esta es la hinchada de Nahuel", coreó al unísono la barra de los felinos regios.

## ¿QUÉ HIZO EL PATÓN?

En la pasada fecha del Clausura 2024, los Tigres se midieron frente a los Rayados en la edición I35 del Clásico Regio. En aquel partido, el argentino fue captado por las cámaras al utilizar un láser desde los palcos del estadio BBVA con la finalidad de



distraer a algunos jugadores de La Pandilla, entre ellos Esteban Andrada.

Fue en un comunicado que la Comisión Disciplinaria dio a conocer que, además de los juegos de suspensión, Guzmán deberá pagar una multa y horas de trabajo social. El guardameta de Tigres fue intervenido quirúrgicamente hace más de un mes, debido a su lesión en la rodilla derecha, con un plazo de recuperación estimado de dos meses. Por lo tanto, los partidos que recibió de suspensión los afrontará en su recuperación. / OMAR KURI

## **PACHUCA SE MANTIENE**

EN LUGAR DE PASE DIRECTO A LA LIGUILLA CON EL TRIUNFO SOBRE SANTOS







SANTOS

PACHUCA

POR JUAN ANTONIO DÁVALOS



Pachuca guardó a sus mejores hombres para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante

América, pese a ello, consiguió tres puntos al vencer 2-0 a Santos, en duelo de la jornada 16 del Clausura 2024.

La victoria es un tanque de oxígeno para los hidalguenses, porque están cerca de evitar el Play In y, de esta forma, no tener problemas para enfrentar la Concachampions; y es que, de no finalizar entre los primeros puestos, se le encimaron a los Tuzos dos partidos en pocos días, porque primero tendría que enfrentar el otrora repechaje y en pocas horas a las Águilas en la vuelta del torneo de Concacaf.

Guillermo Almada decidió dejar en la banca a jugadores como Salomón Rondón, Nelson Deossa y Oussama Idrissi, además de que se quedaron en Pachuca Javier Chofis López, Gustavo Cabral y Celso Ortiz; los hidalguenses no quieren dejar escapar la oportunidad de darle batalla a las Águilas en la Concachampions.

Al minuto 10, la visita tuvo la primera Ellegada con disparo de Sergio Aguayo que pasó cerca del palo derecho de la puerta de Carlos Acevedo.

Santos respondió al 15 con un tiro de media distancia de Stephano Carrillo que se fue por arriba del marco hidalguense.

En el complemento, Guillermo Almada tomó la decisión de que ingresara a la cancha su artillería pesada, por lo que Salomón Rondón, Nelson Deossa y Oussama Idrissi vieron acción con el fin de tener un mayor poder ofensivo, ante un Santos que se defendió, pero que no pudo anular al rival.

Pachuca estuvo cerca al minuto 51 con un balazo de Sergio Aguayo que detuvo, sin problemas, Carlos Acevedo.

Santos fabricó una importante tras un tiro libre que ejecutó Jordan Carillo, el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del marco defendido por Carlos Moreno.

Los hidalguenses abrieron el marcador al minuto 75 con un tiro de Nelson

## VERÁ A LAS ÁGUILAS EN CONCACHAMPIONS

## Listo para el América

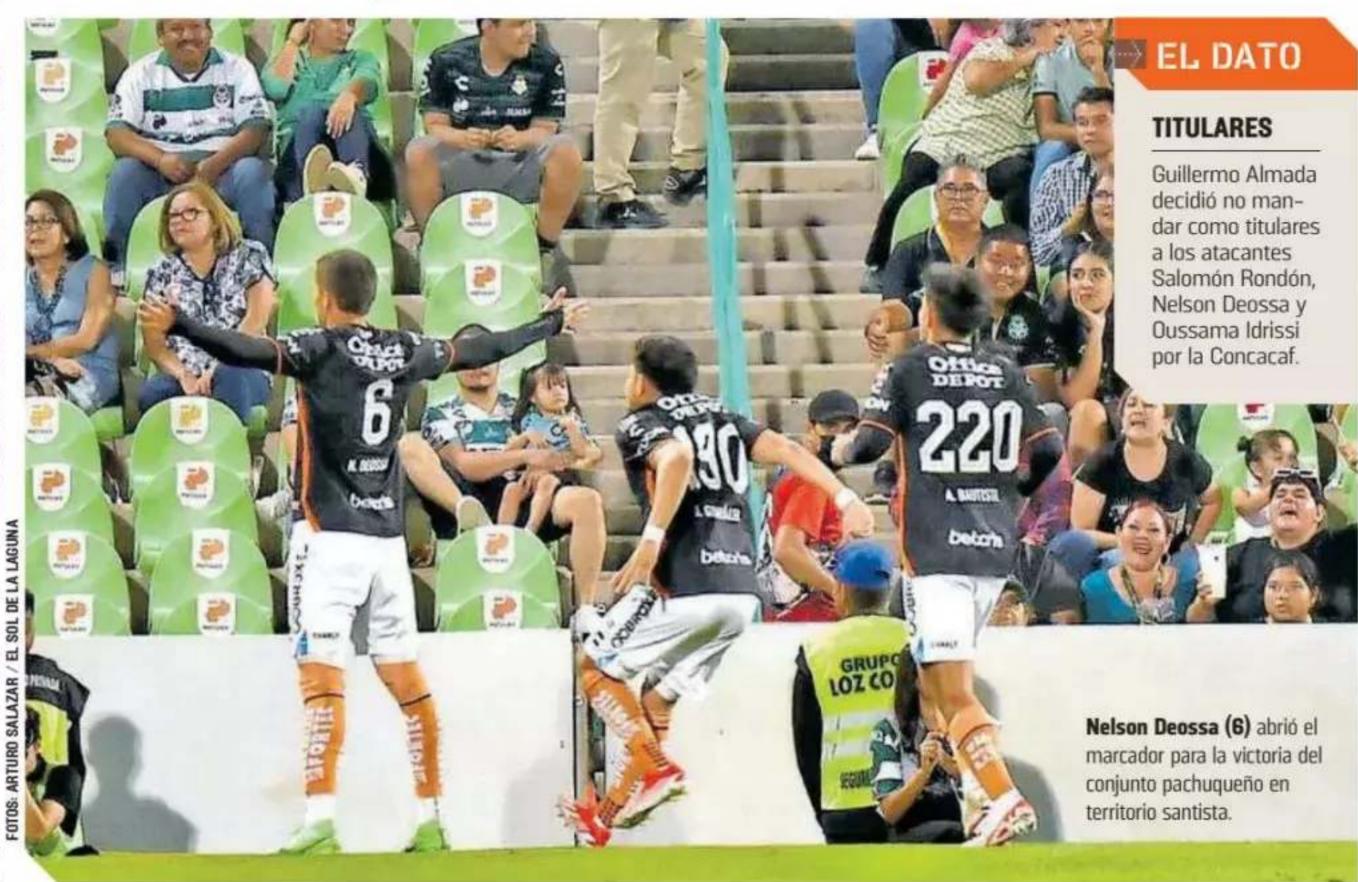

## PUNTOS TIENEN A PACHUCA EN SEXTO Y CON MEJOR GOLEO QUE CHIVAS

Deossa que desvió la defensiva lo suficiente para cambiar la trayectoria del balón y se incrustó en el marco lagunero, mientras que en la recta final del encuentro cayó el 2-0 obra de Owen González tras servicio de Oussama Idrissi.

Santos buscará cerrar con dignidad el torneo el próximo fin de semana ante los Bravos de Juárez mientras que Pachuca tiene la mira puesta en América.



El conjunto lagunero está cerca de cerrar una de sus peores temporadas en Liga MX.

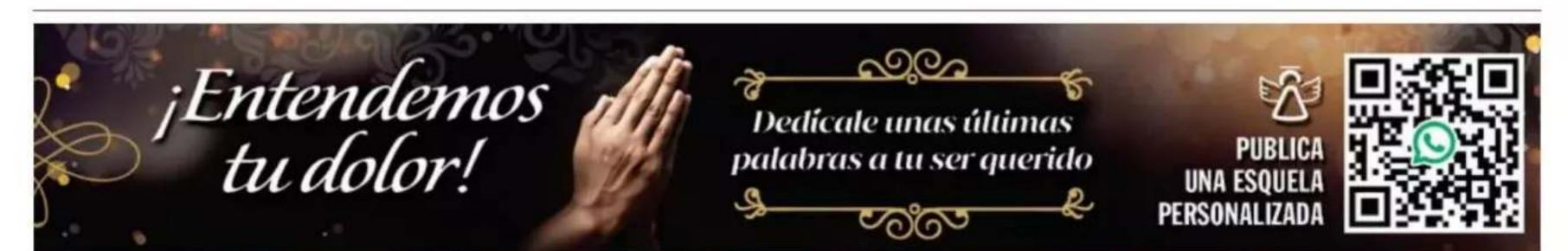

## A CONFIRMARLO HOY

## Máquina casera

CRUZ AZUL PODRÍA TERMINAR COMO UNO DE LOS MEJORES LOCALES SI VENCE AL ATLAS EN EL CIERRE

POR RUBÉN BERISTÁIN



Su regreso al estadio Ciudad de los Deportes le cayó de maravilla a Cruz Azul. Si el equipo cementero

pelea hoy en día por un boleto directo a la Liguilla, e incluso por el liderato del Clausura 2024, se ha debido principalmente a su buena cosecha de puntos como local, que lo ubica entre las mejores escuadras en ese rubro, en el presente semestre.

La Máquina ha disputado hasta ahora ocho partidos en casa, donde ha ganado un total de 18 unidades gracias a seis victorias, ningún empate y sólo un par de derrotas ante dos de los mejores equipos del certamen como Pachuca y Necaxa. Sin embargo, planteles de bajo perfil como Mazatlán, Tijuana y Atlético de San Luis, pero también de gran nómina como Tigres



y Rayados fueron los que no pudieron con el poderío cementero en la Colonia Nochebuena. Contra Chivas, el partido se disputó de manera única en el estadio Azteca, pero los tres puntos también se quedaron para los locales, con goleada incluida contra el Rebaño Sagrado.

Dicho puntaje tiene a los capitalinos en la zona alta de la clasificación en cuanto a mejores instituciones en su territorio, sólo por abajo de Toluca, que cuenta con 21 unidades. Es decir, si Cruz Azul vence a Atlas por la tarde de este domingo y triunfa en el Infierno en la última fecha, podrá igualar lo hecho por los Diablos Rojos como los dos mejores locales.



Uriel Antuna es uno de los mejores maquinistas.

## LOS MEJORES LOCALES EN EL TORNEO

| EQUIPO    | PUNTOS |
|-----------|--------|
| Toluca    | 21     |
| Cruz Azul | 18     |
| Monterrey | 18     |
| Pumas     | 18     |
| América   | 17     |

## EL BALANCE DE LA MÁQUINA EN CASA



GOLES A FAVOR



## PRONAL

www.pronal.com.mx

atencionaclientes@pronal.com.mx

Papel MEDIUM y LINER 100% reciclado desde 90 grs/m² hasta 160 grs/m² para fabricación de caja corrugada, caja micro-corrugada y lámina de cartón

O PRONAL

EMPRESA 100% MEXICANA FABRICANTE DE

PAPEL MEDIUM Y LINER CON

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE

Productora Nacional de Papel, S.A. de C.V.

Grupo Ponderosa, S.A. de C.V.

Cartones Ponderosa, S.A. de C.V.

CALIDAD Y SERVICIO



## TIGRES ESTÁ EN LA LISTA DE LOS INCUMPLIDOS

## Se avecina castigo

POR KARLA UZETA



A tan sólo dos jornadas para que termine el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil,

hay equipos que todavía no cumplen con la regla de jugadoras menores, y de no hacerlo, corren el riesgo de que se les resten tres puntos al final de la temporada, hecho que hasta el momento pone en riesgo a algunos clubes que pelean por calificar.

Para el Apertura 2023 y el Clausura 2024, "los Clubes tendrán la obligación de utilizar en la cancha durante mil minutos de juego como mínimo, en la Fase de Calificación, a Jugadoras nacidas a partir del lo de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007", dice el comunicado.

Pero en lo que va de la actual temporada, hay seis clubes que todavía no cumplen la regla, ya que no han dado actividad a jugadoras menores y así sumar los mil minutos que exige el reglamento. Hasta el momento, Tijuana, Cruz Azul, FC Juárez, Tigres, Querétaro y Mazatlán son los equipos que siguen teniendo pendiente el cumplir con la regla.

LOS EQUIPOS QUE NO ALCANZAN LOS MINUTOS PARA LAS JUGADORAS MENORES PUEDEN QUEDAR SIN LIGUILLA



Con jugadoras experimentadas, las Amazonas comandan la Liga MX Femenil.

"Los clubes que al término de la Fase de Calificación del torneo correspondiente no hubiesen utilizado en cancha a una o

más jugadoras nacidas en los periodos antes citados en por lo menos mil de los minutos jugados en el Torneo Apertura 2023 y mil en el Clausura 2024, se harán acreedores a una sanción consistente en la disminución de 3 puntos de los obtenidos a lo largo del mismo, que se reflejará en la Tabla General de Clasificación", se lee en el Artículo 27 del Reglamento de Competencia de la Liga MX Femenil.

## CALIFICACIÓN A LA FIESTA, EN RIESGO

Y aunque todavía quedan por jugarse dos jornadas, y los equipos faltantes podrían cumplir con la regla, hay algunos que, en caso de no hacerlo, pondrían en riesgo su pase a la Liguilla, ya que en caso de no sumar los mil minutos, tendrían tres puntos menos y eso los pondría al final en otra posición de la tabla, y es por ahora, el caso de Tigres, FC Juárez y Querétaro, que son de los que están en la pelea por calificar,

aunque las felinas son las primeras de la tabla y aparentemente el castigo no les afectaría tanto, no así a las Bravas o a Gallos, que todavía no aseguran su lugar.

## LOS QUE NO HAN CUMPLIDO

| EQUIPO M. FALT | TANTES |
|----------------|--------|
| Tijuana        | 84     |
| Cruz Azul      | 151    |
| FC Juárez      | 241    |
| Tigres         | 257    |
| Querétaro      | 290    |
| Mazatlán FC    | 292    |

## LOS QUE YA CUMPLIERON

| Necaxa      | 2520 |
|-------------|------|
| Atlas       | 2627 |
| León        | 2682 |
| Santos      | 2169 |
| A. San Luis | 2289 |
| Pumas       | 2305 |
| América     | 2003 |
| Puebla      | 1673 |
| Pachuca     | 1364 |
| Chivas      | 1357 |
| Rayadas     | 1328 |
| Toluca      | 1189 |





Acción del cotejo en el homenaje a un celeste de corazón. Sabah logra un remate a puerta.



José Luis Trejo volvió a ver a quienes fueron sus pupilos en Cruz Azul.

## EX JUGADORES QUE ESTUVIERON EN EL PALILLO MARTÍNEZ

| José Luis Sixtos | Yosgart Gutiérrez   |
|------------------|---------------------|
| Adrián Cortés    | Alberto Rodríguez   |
| Melvin Brown     | Cesáreo Victorino   |
| Rogelio Chávez   | Chelito Delgado     |
| Édgar Andrade    | Julio C. Domínguez  |
| César Villaluz   | Vicente Sánchez     |
| Paco Flores      | Miguel Sabah        |
| Gerardo Lugo     | John Restrepo       |
| Javier Orozco    | DT: José Luis Treio |









### POR RUBÉN BERISTÁIN

l resultado fue lo de menos. Todo lo que se vivió en el estadio Palillo Martínez en el partido de despedida de César Delgado fue lo que quedará en la memoria de uno de los extranjeros más habilidosos que han llegado a la Liga MX y que decidió su adiós en nuestro país.

Con el ambiente de cerca de dos mil asistentes, el "Chelito, Chelito" coreado por toda la tribuna como si el tiempo no hubiese pasado, con grandes amistades que hizo a lo largo de los años en su carrera profesional y los cinco goles que se marcaron entre las Leyendas de Cruz Azul y los amigos del atacante argentino convirtieron todo en una fiesta total.

El Chelito vivió su último baile en un partido amistoso que marcó su adiós de las canchas con un sentimiento especial. Desde su llegada fue ovacionado por todos los presentes y quedó demostrado que a pesar de que no pudo ganar un título de Liga en su historia con La Máquina, es uno de los ex jugadores mejor recordados para el público celeste, que abarrotó las gradas

## EL ARGENTINO NO SE HIZO PRESENTE EN EL MARCADOR, PERO MOSTRÓ SU HABILIDAD CON DOS ASISTENCIAS



Todos juntos ya. Los participantes en la celebración de César.

del recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, ante la imposibilidad de realizarlo en el estadio Ciudad de los Deportes.

El argentino no pudo hacerse presente en el marcador, a pesar de que tuvo tres oportunidades claras de poder hacerlo. Delgado disparó tres veces desde los once pasos, pero ninguno quiso entrar. La pelota fue caprichosa y se negó a ser festejada por el Chelito.

"Muy contento por toda la gente que vino, muy agradecidos con todos. Pudo jugar mi hijo, entonces me voy feliz", afirmó. Sin embargo, Delgado mostró su magia por el lado izquierdo y dos centros precisos fueron rematados por el delantero Miguel Sabah. Doblete del mexicano con colaboración del festejado para los amigos del *Chelito*. "Con las dos asistencias ya está. Es parte del futbol, parece que me está haciendo mal la altura", bromeó entre risas.

Chuletita Orozco y Adrián Cortés marcaron por las leyendas, mientras que San-



Muy contento por toda la gente que vino, muy agradecido con todos. Pudo jugar mi hijo, entonces me voy feliz''

CÉSAR DELGADO EX FUTBOLISTA CRUZ AZUL

## GOLES MARCÓ EL CHELITO DELGADO EN SU PASO CON LA MÁQUINA CELESTE

tino, el hijo de Delgado, sí se hizo presente en el marcador para el 3-2 final a favor de los amigos, con otros jugadores recordados como Édgar Andrade, César Villaluz, Gerardo Lugo, Julio César Cata Domínguez, Vicente Sánchez y John Restrepo, que todos juntos vivieron algo inolvidable en la fiesta del Chelito.

## FUTBOL INTERNACIONAL 15

## DEJÓ ATRÁS LA ELIMINACIÓN EN CHAMPIONS

## Creció ante el castigo



**COPA DE INGLATERRA** /

SEMIFINALES



CHELSEA

21 DE ABRIL







COVENTRY

MAN UNITED

tración por la falta de precisión de sus jugadores en los metros finales.

Pero con Kevin De Bruyne, capaz de sacar de la chistera una acción para decidir el partido, hasta lo más inesperado puede pasar. Lo hizo antes de llegar al cuarto de hora, con un pase magnífico entre tres rivales al

> movimiento de Phil Foden, quien se quedó sin espacio tras regatear la salida del portero Djordje Petrovic. Lo repitió en la jugada que decidió el partido.

> No es habitual ver tambalearse al Manchester City, que tardó 53 minutos en tirar al arco. Pero si algo tienen los equipos grandes, es que no se les puede perdonar y menos varias ocasiones. Foden, con un tiro tras pase de Jack Grealish, dio el primer aviso.

> El todavía campeón de la Champions League pasó a generar desequilibrio. Una carrera por banda acabó en un derechazo de Kevin De Bruyne, quien fue quien decidió la eliminatoria. Su ac-

ción acabó en un rechace que encontró la calma de Silva en la definición.

Lo intentó el Chelsea con más corazón que cabeza, pero Manchester City venció en la adversidad y tiene en su mano ser el primero en retener las coronas de la Liga inglesa y de la Copa de Inglaterra.

## MAN CITY VENCIÓ EN LA ADVERSIDAD Y ENCONTRÓ REDENCIÓN CON EL PASE A LA FINAL DE LA COPA

FFF

ondres, Inglaterra. - Bernardo Silva, quien falló el penalti que cambió el rumbo ante Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League, se redimió con un gol que sacó del apuro al Manchester City, al minuto 84, cuando le faltaba el aire, para vencer 1-0 al Chelsea y acceder a la final de la Copa de Inglaterra, de la que el campeón defensor.

Se levantaron los Citizens, con dificultad, del duro golpe sufrido el miércoles en el Etihad Stadium. Aun sin digerir la frustración sufrida en la definición de los penaltis, estuvieron cerca de sufrir la segunda eliminación en tres días.

Visiblemente cansado, muy justo en el físico y sin Erling Haaland en la delantera por un problema muscular, el equipo dirigido por Josep Guardiola sobrevivió desde el error del Chelsea, tan irregular e imprevisible como toda la temporada.

Estuvo en botas de Nico Jackson, quien perdonó hasta tres ocasiones claras, tumbar al campeón. Pero dejó sin premio al planteamiento valiente de Mauricio Pochettino, quien salió en busca del rival, consciente de su superioridad física.

Rebajó la posesión del rival, provocó el gerror en el pase, reflejado en las pérdidas poco habituales de Rodri Hernández. Pero la imagen del técnico acabó asociada a la frus-



Bernardo Silva selló el triunfo ante Chelsea, tras fallar frente al Real Madrid.

## Arsenal aprovechó y recuperó el liderato

Wolverhampton. - El Arsenal venció 2-0 al Wolverhampton, correspondiente a la fecha 34, y le arrebató el liderato de la Liga inglesa al Manchester City, que horas antes venció al Chelsea, pero en las semifinales de la Copa de Inglaterra.

Después de haber sido eliminado el miércoles en los cuartos de final de la Champions League, frente al Bayern Múnich, el conjunto dirigido por Mikel Arteta logró los valiosos tres puntos que lo regresan a lo más alto en la tabla de clasificación de la Premier League.

Los Gunners se impusieron gracias a los goles de Leandro Trossard, al filo del descanso; y de Martin Odegaard, ya en tiempo de compensación.

Con este triunfo, el Arsenal tiene 74 puntos, uno más que el Manchester City, aunque pero con un partido más.



Fue una semana dura para nosotros, realmente difícil a nivel emocional. Sin embargo, teníamos que seguir adelante"

MARTIN ODEGAARD VOLANTE ARSENAL

Liverpool, que se ubica en la tercera posición de la clasificación, lo podría empatar en la cima de la tabla si hoy vence al Fulham del delantero mexicano Raúl Jiménez.

## LIGA INGLESA

## FECHA 34







LVES A

SABADO: Sheffield United 1-4 Burnley, Luton Town 1-5 Brentford y Wolverhampton 0-2 Arsenal. DOMINGO: Everton-Nottingham Forest, Crystal Palace-West Ham, Aston Villa-Bournemouth y Fulham-Liverpool. APLAZA-DOS: Tottenham-Manchester City, Manchester United-Newcastle y Brighton-Chelsea

| CLASIFICACIÓN      | PUNTOS |
|--------------------|--------|
| . Arsenal          | 74     |
| 2. Manchester City | 73     |
| 3. Liverpool       | 71     |
| I. Aston Villa     | 63     |
| 5. Tottenham       | 60     |

| CLASIFICACIÓN        | <b>PUNTOS</b> |
|----------------------|---------------|
| 6. Newcastle         | 50            |
| 7. Manchester Unite  | d 50          |
| 8. West Ham          | 48            |
| 9. Chelsea           | 47            |
| 10. Brighton         | 44            |
| 11. Wolverhampton    | 43            |
| 12. Fulham           | 42            |
| 13. Bournemouth      | 42            |
| 14. Brentford        | 35            |
| 15. Crystal Palace   | 33            |
| 16. Everton          | 27            |
| 17. Nottingham       | 26            |
| 18. Luton Town       | 25            |
| 19. Burnley          | 23            |
| 20. Sheffield United | 16            |

## GOLEADORES Palmer Chelsea 20 Haaland Man City 20

Arsenal rompió así una racha de tres partidos sin conocer la victoria, dos de los cuales supusieron su eliminación en la Champions League.

Arteta sólo hizo tres cambios respecto al cuadro titular del miércoles y sus jugadores respondieron con un partido pragmático, sólido en defensiva y eficaz en el ataque.

Esta victoria permite a los Gunners seguir soñando con proclamarse campeones de la Premier League, lo que representaría su primer título en la competición desde hace 20 años.

En el otro lado de la clasificación, Burnley, penúltimo, goleó 4-l al Sheffield United, que tiene un pie y medio en la Segunda División al ubicarse en el fondo de la tabla.

Luton Town, que es antepenúltimo en la tabla, desaprovechó una gran oportunidad para salir de los puestos de descenso y sufrió la abultada derrota de 5-l en su vista al Brentford. / AFP EFE

adrid, España. - La sentencia o resurrección. El clásico presenta al Real Madrid, con ocho puntos de ventaja, la oportunidad de dar el golpe casi final a la Liga española, ante un Barcelona golpeado tras ser eliminado por París Saint Germain en cuartos de final de la Champions League.

Es el último aliento en la pelea por el título de la Liga española, ya que el Real Madrid colocarse a Il puntos, con 18 por disputarse tras el clásico.

Además, le daría la posibilidad de ya sólo centrarse en el reto de conquistar su decimoquinta Champions League tras tumbar al Manchester City, el vigente campeón, con la proeza que firmo en el Etihad Stadium.

Sin embargo, el subidón en la definición de los penaltis, que premió el ejercicio de resistencia, dejó una incógnita por despejar: en el gran desgaste físico.

Porque el técnico Carlo Ancelotti no tiene en mente realizar cambios. Al menos no más allá del obligado en el carril izquierdo si opta por la precaución con Ferland Mendy, quien no completó el último entrenamiento. O de la inclusión, fresco de piernas, de Aurélien Tchouaméni, ausente en Manchester por sanción, como central o mediocentro.

Si es en la defensa, Nacho Fernández podría caer al lateral izquierdo, donde

aparece Fran García como principal opción con un argumento de peso en su contra, la falta de ritmo, tras sólo 23 minutos en los dos últimos meses.

La firmeza del Real Madrid en la Liga española, con 25 jornadas sin perder y sólo una derrota, en su visita al Atlético de Madrid, también lo destaca como el mejor local, sin caer en una sola ocasión en el Bernabéu.

donde cedió dos empates en 15 encuentros. Argumentos de peso en favor del líder que, sin embargo, llega más condicionado en el físico que su acérrimo rival.

Pese a la tentación de pensar ya en las semifinales de la Champions League frente al Bayern Múnich debido a su amplia ventaja en la Liga española, optará por buscar la sentencia para ya rotar en las próximas jornadas.

Cuenta con Andriy Lunin en pleno esplendor tras ser el héroe frente al Manchester City al atajar dos tiros en la definición de los penaltis, así como el regreso de Aurélien Tchouaméni y la confianza en la vuelta de la mejor imagen de Jude Bellingham, quien dio el triunfo en el clásico de la primera vuelta, con estreno a lo grande: un doblete que volteó el marcador. Estancado en 20 goles desde el 10 de febrero, el volante quiere volver a ser decisivo en el ataque junto a Vinícius Júnior, quien hizo un triplete en el último clásico, en la Supercopa de España; y Rodrygo Goes, reconciliado con el papel de goleador.

También es el último aliento para el Barcelona, con el único objetivo de reabrir la lucha por el título.

Llega más exigido a la cita. No sólo por su situación en el campeonato, sino por la



## **LIGA ESPAÑOLA**

6. Real Sociedad

## GIRONA CÁDIZ VIERNES: Athletic de Bilbao

1-1 Granada. SÁBADO: Celta de Vigo 4-1 Las Palmas, Rayo Vallecano 2-1 Osasuna, Valencia 1-2 Real Betis y Girona 4-1 Cádiz. DOMINGO: Getafe-Real Sociedad, Almería-Villarreal, Alavés-Atlético de Madrid y Real Madrid-Barcelona. LUNES: Sevilla-Mallorca.

| CLASIFICACIÓN         | <b>PUNTOS</b> |
|-----------------------|---------------|
| L. Real Madrid        | 78            |
| 2. Barcelona          | 70            |
| 3. Girona             | 68            |
| 4. Atlético de Madri  | d <b>61</b>   |
| 5. Athletic de Bilbac | 58            |
| ************          | ************  |

| o. rear societies  |    |
|--------------------|----|
| 7. Real Betis      | 48 |
| 8. Valencia        | 47 |
| 9. Villarreal      | 39 |
| 10. Getafe         | 39 |
| 11. Osasuna        | 39 |
| 12. Las Palmas     | 37 |
| 13. Sevilla        | 34 |
| 14. Rayo Vallecano | 34 |
| 15. Alavés         | 32 |
| 16. Mallorca       | 31 |
| 17. Celta de Vigo  | 28 |
| 18. Cádiz          | 25 |
| 19. Granada        | 18 |
| 20. Almería        | 14 |

50

18

necesidad de responder a la eliminación en frente al París Saint Germain, tras desaprovechar una ventaja de dos goles y pagar sus errores defensivos.

Dovbyk Girona

Todo lo que no sea una victoria, preferentemente por más de dos goles para re-

| S V         | *         | SANTIAGO<br>BERNABÉU<br>516 DE SKY |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| REAL MADRID | BARCELONA |                                    |

cuperar el golaveraje particular, después de perder el duelo de la primera vuelta, con marcador de 2-l, en noviembre, dejará al equipo dirigido por Xavi Hernández sin ningún objetivo en la temporada, más allá de asegurar su participación en la Champions League de la próxima temporada.

Con todo, también tiene razones para la esperanza, ya que ha sumado 26 de 30 puntos posibles en la Liga española y es el único equipo de la competición que sigue invicto como visitante, con nueve victorias y seis empates.

Barcelona ha perdido los tres últimos clásicos, aunque de manera muy distinta: arrollado en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada pasada, con marcador de 4-0; superado en el la primera vuelta tras anotar primero y dominar el juego; y barrido en la Supercopa de España, goleado 4-1.

En este último enfrentamiento, los Culés, descoordinados en la presión y tibios en el área, fueron superados por las transiciones del Real Madrid y se vieron sorprendidos por la posición interior de Vinícius, que neutralizó la estrategia de desplazar a Ronald Araujo, su mejor marcador, al lateral derecho.

Esta vez se espera que el uruguayo forme en el eje de la defensiva, en una alineación que presentará pocos cambios respecto al cuadro titular presentado el martes en la derrota frente al París Saint Germain, con la principal incógnita de si Sergi Roberto y Andreas Christensen regresarán al centro del campo en detrimento de Pedri González y Frenkie de Jong para dar equilibrio al equipo.

El Barcelona deberá recuperar la solidez defensiva que le había caracterizado en los últimos tiempos, mientras que en ataque sus opciones pasarán, en gran medida, por el desequilibrio de Lamine Yamal y el buen momento de Raphinha, quien ha anotado cuatro goles en los últimos cuatro partidos.

Xavi Hernández contará con las únicas bajas por lesión de Gavi y Alejandro Balde, mientras que recuperará a Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Robert Lewandowski, quienes se perdieron el último duelo dentro de la Liga española, contra el Cádiz, debido a que fueron sancionados.



## ANTECEDENTES REAL MADRID VS BARCELONA



433 GOLES

417 GOLES

## **ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO**







14 de enero de 2024

Supercopa de España Final



Es el partido más importante de la temporada y en un escenario perfecto para mostrar personalidad. Hay que ganar si queremos presionar al líder"

XAVI HERNÁNDEZ DT BARCELONA



Es una gran oportunidad para acercarnos a ganar la Liga, pero sabemos de las dificultades porque el Barcelona es un equipo muy competitivo"

CARLO ANCELOTTI DT REAL MADRID



## Defendió su estrategia

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió con ironía a la crítica por jugar a la defensiva en el Etihad Stadium para eliminar al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League.

"A día de hoy no he encontrado a ningún aficionado nuestro triste, no sé si van a salir los próximos días. Están todos muy contentos y estoy de acuerdo porque el equipo dio la cara. Hay un dicho en España que me gusta mucho: háblame del mar, marinero". / EFE

## EL DATO

## **LIGERA VENTAJA**

Barcelona podría aprovechar el mayor desgaste físico realizado por el Real Madrid, el miércoles, en la Champions League.

## Perdieron el invicto, por sorpresa

Barcelona, España. - El Barcelona perdió 1-0 ante la visita del Chelsea, correspondiente al partido de ida en las semifinales de la Champions League Femenil, y concedió la primera derrota de la temporada, en el estadio Olímpico de Montjuic.

De hecho, las Culés no perdían un partido en casa entre todas las competiciones desde el 13 de febrero del 2019, con marcador de 3-2 ante el Sporting de Huelva, en la Liga española.

Fueron claramente de menos a más en un encuentro en el que un gol, justo antes del descanso y anotado por Erin Cuthbert, capitana del Chelsea, decidió el partido.

En contra de lo que reflejó el resultado final, fue un Barcelona desatado, con la volante Aitana Bonmatí como directora de orquestra, el que se instaló pronto en campo contrario y empezó a dominar en todas las facetas del juego, aunque sin profundidad ni

llegadas a la portería contraria, especialmente en el primer tiempo.

Sin embargo, la defensiva del club inglés sostuvo un empate sin goles, que le dio alas a Lauren James, y esta, junto a Mayra Ramírez, fueron la principal amenaza sobre la portería defendida por Cata Coll, para un Chelsea incansable en los

pases largos y que se creció a medida que se acercaba el descanso.

**AÑOS LLEVABA** 

**EL BARCELONA** 

**FEMENIL** 

SIN PERDER

COMO LOCAL

Tanto fue así que las dirigidas por Emma Hayes, en contra de lo esperado, fueron las encargadas de abrir el marcador.

Sjoeke Nüsken bailó delante de tres defensoras contrarias para asistir a Cuthbert, que estrenó el marcador en el minuto 40. La escocesa controló el balón cerca del punto de penalti y sacó un tiro para anotar el único gol del partido.

Tras el descanso, el Barcelona se encontró a un Chelsea revestido de autoestima, que le disputó todos los duelos con un plus de intensidad y llegó a ponerlo contra las cuerdas.

Barcelona vio la oportunidad de igualar el marcador tras un penalti señalado por mano de Kadeisha Buchanan, pero la árbi-

## CHAMPIONS LEAGUE FEMENIL

SEMIFINALES

20 DE ABRIL



BARCELONA

VUELTA: 27 DE ABRIL







LYON

VUELTA: 28 DE ABRIL



Sé por qué ningún equipo les había ganado: son excelentes. Siguen siendo favoritas, irán a Stamford Bridge enfadadas. Será muy duro para nosotras"

EMMA HAYES DT CHELSEA



No fue nuestra mejor versión.

Pero si algo tiene este equipo es
confianza en remontar este tipo
de situaciones, aunque normalmente no las encontramos"

AITANA BONMATÍ VOLANTE BARCELONA

tra lo invalidó por fuera de juego de Salma Paralluelo, tras la intervención del VAR.

Así, el Barcelona, vigente campeón de la Champions League Femenil deberá conquistar Stamford Bridge, el próximo sábado, si es que quiere eliminar al Chelsea, tal como hizo la temporada pasada en la misma instancia de la competición. / EFE



Aitana Bonmatí falló una ocasión que habría significado el empate ante Chelsea.

## SANTIAGO GIMÉNEZ BUSCA SU SEGUNDO TÍTULO EUROPEO, EN CONTRA DEL NIMEGA

POR ARTURO MÉNDEZ

antiago Giménez tiene hoy otra oportunidad de levantar un título con la camiseta del Feyenoord, cuando enfrente al Nimega en la final de la Copa neerlandesa.

Después de seis años, el conjunto de Rotterdam regresó al partido por el título de la competición, ya que en la temporada 2020-202l no pudo disputarla debido a la pandemia del Covid-19.

El Chaquito Giménez y compañía son los que llegan a la cita como los amplios favoritos sobre el modesto Nimega, que disputará su quinta final de la Copa de Países Bajos, esperanzado en que esta sea la primera vez que se corone.

Sin opciones de renovar el título en la Liga neerlandesa, el Feyenoord se aferra a la Copa para intentar sumar un trofeo a sus vitrinas esta temporada.

Pese a su espectacular temporada que ha firmado, en la cual sólo ha sufrido dos derrotas, el cuadro dirigido por Arne Slot está nueve puntos por debajo del líder PSV Eindhoven, conjunto en el que milita el también delantero mexicano Hirving Lozano y que hasta hace poco mantenía la etiqueta de único invicto.

Con 2l triunfos, seis empates y esas dos derrotas, un plantel tremendamente que ha sido eficaz se ha visto frustrado con el nivel exhibido por el PSV Eindhoven en lo que va de la temporada.

El Feyenoord no puede fiarse del Nimega, ya que este modesto equipo es el único que hasta ahora ha podido derrotar al líder de la Eredivisie.

Perfilándose como el ariete titular para este compromiso, Santi buscar aportar en el marcador para levantar su segundo título en Europa.

Hasta el momento, la Eredivisie de la temporada pasada es el único que presume en su palmarés del Viejo Continente, ya que este semestre fue eliminado de la Conference League, en los dieciseisavos de final, a manos de la Roma.

Santi no ha podido anotar en la Copa, cuenta que tiene pendiente con la afición, la cual espera saldar hoy.

En caso de una coronación por parte del Feyenoord, este sería el séptimo título

## **FEYENOORD PARTE COMO FAVORITO**

## Cita con la historia



en la carrera de Giménez, tomando en cuenta los conseguidos tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana. Con la camiseta de Cruz Azul logró una Liga MX, una Copa MX, una Supercopa MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de Liga MX.

AÑOS DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE FEYENOORD JUGÓ LA FINAL DE LA COPA mexicano
no ha
anotado este
curso en el
torneo,
tras tres
partidos.

## **LIGA FRANCESA**

FECHA 30



VIERNES: Niza 3-0 Lorient. SÁBADO: Nantes
0-3 Rennes y Lens
1-0 Clermont. DOMINGO: Le Havre-Metz,
Lille-Estrasburgo,
Reims-Montpellier,
Brest-Mónaco, Toulouse-Marsella y París
Saint Germain-Lyon.

CLASIFICACIÓN DUNTOS

| CLASIFIC     | ACION PU     | NTOS |
|--------------|--------------|------|
| 1. París Sai | nt Germain   | 63   |
| 2. Brest     |              | 53   |
| 3. Mónaco    |              | 52   |
| 4. Lille     |              | 49   |
| 5. Niza      |              | 47   |
| 6. Lens      |              | 46   |
| 7. Rennes    |              | 42   |
| 8. Lyon      |              | 41   |
| 9. Reims     |              | 40   |
| 10. Marsell  | a            | 39   |
| 11. Toulous  | е            | 36   |
| 12. Estrast  | ourgo        | 36   |
| 13. Montpe   | llier        | 33   |
| 14. Nantes   |              | 31   |
| 15. Le Havi  | 15. Le Havre |      |
| 16. Metz     | 16. Metz     |      |
| 17. Lorient  |              | 26   |
| 18. Clermo   | nt           | 22   |
| GOLEADO      | DR           |      |
| Mbappé       | París SG     | 24   |

## Vitesse descendió desde el despacho

La Haya, Países Bajos. - El Vitesse, que sufrió la reducción de l8 puntos por haber incumplido las normas en cuanto a la concesión de licencias, deberá descender a la Segunda División de Países Bajos, dijo la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB), en comunicado oficial.

PUNTOS LE FUERON RETIRADOS POR INCUMPLIR NORMAS

El club, que por su parte anunció que no recurrirá la sanción, llevaba 35 años en la Primera División de Países Bajos y se clasificaba de manera muy regular a las competiciones continentales. Su última aparición internacional fue en la temporada 2021-2020, cuando llegó a los octavos de final de la Conference League y fue eliminado por la Roma, con marcador global de 2-1.

"Es un día negro, pero es nuestra dura realidad", declaró Edwin Reijntjes, quien es director interino del club neerlandés, que podrá conservar provisionalmente su licencia y que podrá mantenerse a nivel profesional la próxima temporada.

"Una sanción así era inevitable, pero estamos satisfechos con la posibilidad que se nos ha ofrecido de mantener nuestra licencia. El club quiere concentrarse en conservar su licencia. Un recurso no ayudaría", indicó el equipo neerlandés.

En la última posición de la tabla, con 17 puntos en 30 jornadas, el Vitesse se encuentra ahora en negativo, con -l punto, a cuatro jornadas para el final del campeonato, por lo que matemáticamente ya no puede mantenerse en la Eredivisie.

En febrero, la comisión de licencias se opuso a la compra del Vitesse por el grupo de inversión estadounidense Common Group, e impuso una multa de cerca de 106 mil dólares al club. / AFP



Harry Kane anotó un gol, de tiro libre, y está a ocho del récord en la Bundesliga.

## COMENZÓ UN PLAN DE 10 DÍAS

## Se pone en forma

ΔFP

erlín, Alemania. – Bayern Múnich aplastó 5-l al Unión Berlín, con el gol número 33 de Harry Kane en lo que va de la temporada en la Liga alemana, lo que le permite iniciar de la mejor manera su preparación para las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid.

Bayern Múnich, que la semana pasada le cedió el título de la Bundesliga al Bayer Leverkusen, después de Il conquistas al hilo desde 2013, llegó a 66 puntos tras 30 jornadas disputadas.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tienen 13 puntos menos que el Bayer Leverkusen, único equipo invicto esta temporada en toda Europa y que hoy visitará al domingo al Borussia Dortmund. Tercero en la clasificación está el Stuttgart, que hará lo propio frente al Werder Bremen.

Se desarrolló sin sobresaltos la primera etapa de los 10 días que llevarán al gigante bávaro hasta el 30 de abril, cuando reciba al Real Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

Tuchel dio descanso al joven volante Jamal Musiala y realizó varias rotaciones en su cuadro titular. Sin embargo, Harry Kane estaba sobre el terreno de juego y no pasó desapercibido.

Los visitantes abrieron el marcador por medio de Leon Goretzka, en el minuto 29. Después fue Harry Kane quien aumentó la ventaja justo antes de la pausa, con tiro libre directo ejecutado a la perfección y a 25 metros del arco.

El inglés está a ocho goles del récord en la Bundesliga, establecido por Robert Lewandowski, ahora delantero del Barcelona, en la temporada 2020-2021.

Al delantero y capitán de la selección inglesa le quedan cuatro partidos, contra Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburgo BAYERN MÚNICH APLASTA AL UNIÓN BERLÍN Y LANZA UN MENSAJE DE ADVERTENCIA HACIA EL REAL MADRID

## LIGA ALEMANA

## FECHA 30







UNIÓN BERLÍN BA

VIERNES: Eintracht Frankfurt
3-1 Augsburgo. SÁBADO: Wolfsburgo 1-O Bochum, Colonia
0-2 Darmstadt, Hoffenheim
1-2 Borussia Mönchengladbach, Heidenheim 1-2 Leipzig
y Unión Berlín 1-5 Bayern
Münich. DOMINGO: Werder
Bremen-Stuttgart, Borussia
Dortmund-Bayer Leverkusen
y Friburgo-Mainz.

| CLASIFICACIÓN PUI      | NTOS |
|------------------------|------|
| 1. Bayer Leverkusen    | 79   |
| 2. Bayern Múnich       | 66   |
| 3. Stuttgart           | 63   |
| 4. Leipzig             | 59   |
| 5. Borussia Dortmund   | 56   |
| 6. Eintracht Frankfurt | 45   |
| 7. Augsburgo           | 39   |
| 8. Hoffenheim          | 39   |
| 9. Friburgo            | 39   |
| 10. Heidenheim         | 34   |

| 12 Werde   | er Bremen | 31 |
|------------|-----------|----|
| 13. Wolfs  |           | 31 |
| 14. Unión  | Berlín    | 29 |
| 15. Bochu  | ım        | 27 |
| 16. Mainz  |           | 26 |
| 17. Coloni | а         | 22 |
| 18. Darm   | stadt     | 17 |
| GOLEAD     | OR        |    |
| Kane       | Bayern    | 33 |
|            |           |    |

11. Mönchengladbach

31



Peleamos duro desde el principio y jugamos bien hasta el final. Aún tenemos el gran objetivo de la Champions League y queremos mantener la temporada con vida"

VOLANTE BAYERN

y Hoffenheim, para tratar de acercarse todo lo posible a dicha marca.

También dio la asistencia en el gol de Mathys Tel, al minuto 62, por lo que ha estado implicado en 51 anotaciones de la temporada, su récord personal, mejor que los 50 en los que participó la temporada 2020-2021 con el Tottenham. Thomas Müller celebró llegó a 400 titularidades en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich, y lo celebró con doblete, firmado en el minuto 53 y 66.

Ya en el minuto 90 y con el 5-0 en el marcador, los locales lograron el gol de la honra, por medio de Yorbe Vertessen.

Horas antes, el Leipzig selló la victoria en la cancha del Heidenheim, con marcador de 2-l, en el tramo final del partido, lo que le permite reforzar su cuarto lugar en la clasificación.

Sobre el papel, tiene el último pase a la próxima edición de la Champions League, pero con la presencia del Bayern Múnich y Borussia Dortmund en las semifinales de la máxima competición continental, y la del Bayer Leverkusen en la misma ronda de la Europa League, la Bundesliga podría lograr uno de los dos boletos adicionales que la UEFA concederá a los dos mejores campeonatos de Liga en la temporada 2023-2024.

## Napoli agrava su novela de drama

Empoli, Italia. – El Napoli cayó 1-0 en su visita a un Empoli que pelea por evitar el descenso a la Segunda División, pero que volvió a dejar en evidencia al todavía campeón de la Liga italiana, incapaz a la defensiva, inoperante en ataque y fuera de la zona que da acceso a las competiciones continentales de la próxima temporada, pese al nuevo cupo en la Champions League.

La temporada del Napoli es una pesadilla, con 10 derrotas, nueve empates y tres entrenadores. Además, eliminado de la Copa Italia, de competiciones continentales y de la pelea por el título de la Serie A.

La llegada de Francesco Calzona a la dirección técnica pareció aliviar la situación, pero lo cierto es que el equipo no ha conseguido mantener la portería a salvo desde hace dos meses. Sin duda, todo un drama.

Pese a que en la clasificación figura que son siete equipos los que, por ahora, vayan a ser siete los equipos que disputarán competiciones continentales la próxima temporada, en Napoli espera un milagro de los que aún están vivos en la Europa League, Atalanta y Roma; así como en la Conference League, Fiorentina, para que el cupo se amplíe a ocho plazas.

Es un equipo irreconocible pese a ser casi idéntico al que levantó el histórico título la temporada pasada en lo que a plantilla se refiere, salvo la salida del delantero mexicano Hirving Lozano, quien está a puntos de conquistar la Liga neerlandesa en su segunda etapa con el PSV Eindhoven.

Ya empató la jornada pasada como local ante el Frosinone, otro equipo en la pelea por evitar el descenso. Ayer cayó ante el Empoli, que se adelantó en el marcador muy rápido, con sólo cuatro minutos de juego, tras un simple centro lateral que Alberto Cerri remató fácil, sin apenas oposición. / EFE

## LIGA ITALIANA

6. Lazio

## FECHA 33



EMPOLI NAPOLI

VIERNES: Genoa 0-1 Lazio y Cagliari 2-2 Juventus. SA-BADO: Empoli 1-0 Napoli y Hellas Verona 1-0 Udinese. DOMINGO: Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone, Salernitana-Fiorentina y Monza-Atalanta. LUNES: Roma-Bologna y Milan-Inter de Milán.

| The state of the s |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUNTOS</b> |
| L Inter de Milán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83            |
| 2. Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69            |
| 3. Juventus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64            |
| 4. Bolonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59            |
| 5. Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

|                                         | SE                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                         | 51                                       |
|                                         | 49                                       |
|                                         | 45                                       |
| tina                                    | 44                                       |
|                                         | 43                                       |
|                                         | 39                                       |
| *************************************** | 32                                       |
| i                                       | 32                                       |
| Verona                                  | 31                                       |
|                                         | 31                                       |
| е                                       | 28                                       |
| one                                     | 27                                       |
| olo                                     | 26                                       |
| itana                                   | 15                                       |
| OR                                      |                                          |
| Inter                                   | 23                                       |
|                                         | ina<br>Verona<br>e<br>olo<br>itana<br>OR |



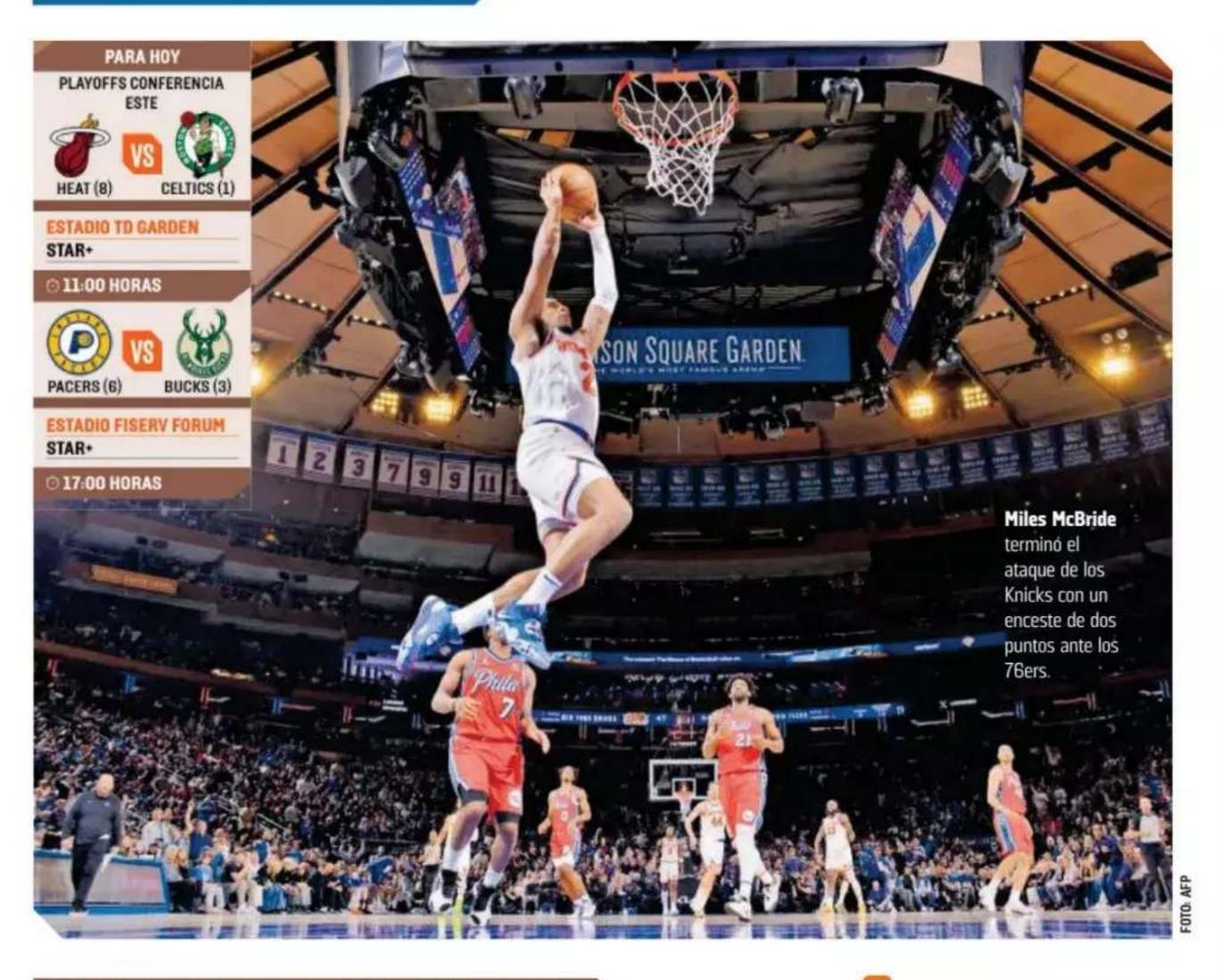

**ACABAN CON LA RACHA DE LOS 76ERS** 

## Fuertes en casa

JALEN BRUNSON Y JOSH HART, DETERMINANTES PARA QUE LOS KNIKCS TOMEN LA DELANTERA

|     | EQUIPOS      | 1  | 2  | 3  | 4  | F            |
|-----|--------------|----|----|----|----|--------------|
| (#) | 76ERS (0-1)  | 34 | 12 | 36 | 22 | 104          |
| 窗   | KNICKS (1-0) | 25 | 33 | 21 | 32 | $\mathbf{m}$ |

POR JORGE BRIONES

a racha de nueve triunfos en fila de los 76ers llegó a su fin en el Madison Square Garden. Philadelphia perdió en su primer partido de la serie de primera ronda en la Conferencia Este, donde fue superado 104-111 por los New York Knicks.

Muy rápido se esfumaron las dudas con las que llegaba la quinteta de New York pese a ser los segundos mejor sembrados de su Conferencia. Todavía sin Julius Randle, se encomendaron al trabajo de Jalen Brunson para tener éxito ante el equipo más encendido de toda la NBA.

Philadelphia empezó muy sólido, con

Líderes de ambos equipos





Joel Embiid en total dominio de la pintura para acabar el primer cuarto con ventaja de nueve puntos (34-25).

Pero poco a poco se metió al encuentro la fanaticada en el histórico recinto neoyorquino, con los suplentes Miles McBride y Bojan Bogdanovic luciéndose desde la línea de tres puntos.

En el segundo episodio no solamente le dieron la vuelta al encuentro, sacaron ventaja de 12 puntos con un parcial de 33-

## VICTORIAS EN FILA ACUMULABAN LOS 76ERS ANTES DE ESTA DERROTA

12. El marcador no era lo peor para los 76ers, también vieron como su súper estrella Joel Embiid se resintió del problema en la rodilla izquierda. Por un momento se temieron lo peor.

La lesión del actual MVP de la liga prácticamente resultaría el fin de la eliminatoria para su equipo, pero todo quedó en un susto. Embiid regresó para el complemento y si bien no estuvo al máximo de su potencial, servía para forzar dobles marcas y que el resto de Filadelfia encontrara mejores tiros disponibles.

Los 76ers le dieron la vuelta al marcador con un parcial de 36-21 en el tercer cuarto, pero se quedaron sin energía sobre la parte final.

Entre Jalen Brunson y Josh Hart se encargaron de darle la victoria a la quinteta de casa. Hart anotó tres triples en los minutos finales, los cuales acabaron con cualquier esperanza de los visitantes.

Tanto Brunson como Hart acabaron con 22 puntos cada uno, mientras que McBride añadió 21 saltando desde el banquillo de suplentes. En Philadelphia, Tyrese Maxey fue el más activo con 33 unidades, en tanto que Embiid aportó 29.

El lunes volverán a verse las caras en el mismo Madison Square Garden, en el Juego 2 de la serie.

## Cavaliers luce y se lleva el primero





Las ofensivas sufren un duro golpe de realidad cuando llegan a los playoffs.

Los partidos donde ambos equipos superan ampliamente la barrera de los 100 puntos ya son muy escasos, tal como ocurrió en el Juego 1 de la serie de primera ronda entre el cuarto y quinto sembrado de la Conferencia Este.

Los Cleveland Cavaliers, impulsados por Donovan Mitchell y su defensiva, superaron 97-83 al Orlando Magic, en partido disputado frente a sus aficionados en el Rocket Mortgage FieldHouse.

Desde el salto inicial, Cleveland empezó a imponer condiciones en ambos costados de la duela. Mitchell cargó con el ataque, muy rápido superó el doble dígito, mientras que el Magic se quedó atrás en el marcador con el pasar de los minutos. En el segundo y tercer episodio, la vista apenas se combinó para 32 unidades, tiempo en el que los Cavs aprovecharon para alejarse de forma definitiva en el marcador.

Ya con el juego perdido, Paolo Banchero y Franz Wagner intentaron darle vida a Orlando, pero el tiempo les jugó en contra. Spida Mitchell fue el mejor jugador de Cleveland con 30 puntos, respaldado tanto por Evan Mobley como por Jarrett Allen, ambos registraron un doble-doble cada uno.

Por la causa perdedora, Banchero fue el más activo con 24 unidades, mientras que Wagner contabilizó 18.

Los Cavaliers toman ventaja de 1-0 en la serie, que se reanudará el lunes por la noche para el Juego 2, mismo que se disputará en el mismo Rocket Mortgage FieldHouse. / JORGE BRIONES

PUNTOS ANOTÓ DONOVAN MITCHELL PARA IMPULSAR EL TRIUNFO

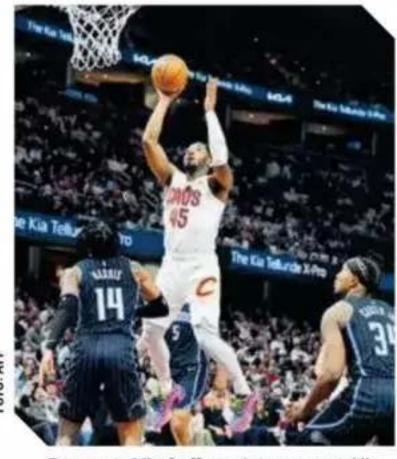

**Donovan Mitchell** resultó una pesadilla para la defensa de Orlando.

## **NIKOLA JOKIC** LE VOLVIÓ A GANAR LA BATALLA AL REY, CON LO QUE DENVER TOMA VENTAJA EN LA SERIE

|     |         | 1  | 2  | 3  | 4  | F   |
|-----|---------|----|----|----|----|-----|
| (#) | LAKERS  | 33 | 27 | 18 | 25 | 103 |
| 1   | NUGGETS | 25 | 32 | 32 | 25 | 114 |

POR JORGE BRIONES

o intentaron, por un cuarto se ilusionaron, pero los Lakers siguen sin encontrar la fórmula de hacerle frente a los campeones reinantes de la NBA. A la quinteta de Los Ángeles no le alcanzó con las grandes actuaciones que firmaron LeBron James y Anthony Davis, al final perdieron 103-114 ante los Nuggets de Denver, en el Juego I de su serie de primera ronda en la Conferencia Oeste.

Los antecedentes le dan la espalda a los Lakers. Acumulan nueve derrotas en fila contra este rival y sufrieron la cuarta en la actual temporada, y si bien por un tiempo lograron dominar a Denver, no lograron mantener el nivel y la intensidad defensiva a lo largo de los 48 minutos de juego.

Justamente el Rey, sabedor de la importancia de dar el primer golpe en la eliminatoria, logró superar el doble dígito a la ofensiva desde el cuarto inicial, donde su equipo se impuso con un parcial de 33-25.

A la defensiva también hicieron su trabajo al nulificar a Nikola Jokic, quien apenas

MÉXICO

San Isidro Tecpatl No.206, Fracc. Industrial San Antonio

Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: (55) 10 78 84 79



Jamal Murray logró encestar entre tres defensores de los Lakers.

**LAKERS CLIENTES DE LOS NUGGETS** 

## Sin tregua alguna



@ 19:30 HORAS

contabilizó una asistencia durante la primera mitad.

A los veteranos Lakers, les fue imposible mantener la intensidad en el costado defensivo. Como fueron pasando los minutos, Denver empezó a encontrar la llave para sumar puntos, incluidos los 32 que sumaron en el tercer episodio.



PARA HOY

CLIPPERS

CLIPPERS (4)

CRYPTO.

13:30 HR

COM ARENA

## **EN PATIO AJENO**

## **Timberwolves** toma ventaja

Muy rápido llegó la primera gran actuación de Anthony Edwards en los playoffs. La súper estrella de los Minnesota Timberwolves se enfrascó en una batalla individual contra Kevin Durant, dos veces campeón de la NBA, y salió airoso en la contundente victoria de su equipo por 120-95 sobre los Phoenix Suns. El partido prácticamente lo definieron los Wolves en dos episodios, donde sacaron ventaja de 20 puntos al inicio del último periodo. Ambas escuadras se verán las caras el martes para el Juego 2 de la serie en Minnesota. / JORGE BRIONES

TOLUCA

Calle Alfredo del Mazo No. 519, Col. Independiencia,

Estado de México. Tel: (722) 884 74 21



PUEBLA

Calle Oriente No. 1807, Col. Xonaca, C.P.

72280, Puebla, Pue. Tel: (222) 765 46 01



## **EL PITCHEO** DE BRAVOS LE PROPINÓ A DIABLOS ROJOS SU PRIMER DESCALABRO DE LA TEMPORADA

| ENTRADA       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H  | E |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| BRAVOS (3-5)  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| DIABLOS (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5  | 0 |

POR GUILLERMO ABOGADO GONZÁLEZ

iablos Rojos del México no pudo ampliar su histórica marca en un inicio de temporada en la Liga Mexicana de Beisbol y todo quedó en siete triunfos consecutivos debido a que este sábado Bravos de León con trabajo fenomenal de su abridor y Bullpen, más batazos oportunos y un racimo de cuatro rayitas en el quinto inning, se hizo del triunfo por 7-1 en el segundo compromiso de la serie entre ambos.

El viernes, la Pandilla Escarlata firmó su mejor comienzo en la LMB al consumar su séptimo triunfo al imponerse con autoridad por 12-4, sin embargo, ahora los bateadores de la organización capitalina fueron bien controlados al grado que casi se firma la blanqueada.

El abridor de los guanajuatenses Wendolyn Bautista, cumplió con una joya de pitcheo al trabajar cinco entradas completas, donde apenas toleró dos inatrapables y ponchó a tres enemigos. Eso sí regaló cinco pasaportes, pero al final maniató a los maderos de los Pingos y consiguió su segundo triunfo de la campaña.

El primer relevista Juan Mateo permitió la primera y única rayita de los Diablos Rojos, que corrieron con fortuna para romper el cero en el sexto rollo cuando la visita ya estaba 6-0 arriba. José Briceño se embasó por un error en el fildeo del segunda base Keven Lamas y eso propició que Ramón Flores alcanzara la registradora. Con elementos en las esquinas parecía que el México podía hacer más daño, pero todo quedó en un intento.

Bravos ya no aceptó más carreras,

## SE QUEDÓ EN SIETE TRIUNFOS

## Invicto fulminado



La artillería de los Bravos respondió a la hora buena.

## EL DATO

## **EL MEJOR ARRANQUE**

Los Diablos Rojos del México dejaron el registro de su mejor arranque de campaña en la LMB en 7-0.

controló el ataque de los escarlatas al grado que apenas pudieron totalizar cinco imparables a lo largo del encuentro en el Diamante de Fuego del Estadio Alfredo Harp Helú, que esta noche fue sofocado.

En el León, Aneury Tavárez brilló con tres carreras, cuatro hits y una producida, mientras que Jimmy Kerrigan no se quedó atrás con sus dos inatrapables y dos impulsadas. Chicuate también colaboró con par de impulsadas en lo que fue un encuentro redondo de los Bravos que pusieron su marca 3-5 y Los Rojos se colocaron 7-1. El abridor de los escarlatas. Conner Menez, cargó con el descalabro al permitir cinco carreras limpias a pesar de sus seis chocolates repartidos.

Este domingo se efectuará el tercer partido de la serie entre ambos conjuntos para definir al ganador.

## Meneses hizo ganar a Nationals



HOUSTON







WASHINGTON

Joey Meneses conectó su tercer imparable del partido sin outs y con corredor en la segunda base en el fondo del décimo capítulo para que los Washington Nationals derrotaran 5-4 a los Houston Astros en el Nationals Park y empataron la serie a un triunfo por bando.

El lanzador derecho dominicano Ronel Blanco (autor del primer y único sin hit ni carrera de la campaña), fue recibido con cuadrangular de CJ Abrams, pero su cerrador Ryan Pressly lo echó todo a perder al permitir dos anotaciones en el fondo del noveno capítulo para que el partido

**DERROTAS SUMA LA NOVENA TEXANA EN LA ACTUAL TEMPORADA** 

se empatara 3-3.

En el décimo rollo y con la regla de MLB de extrainnings. Nasim Núñez entró a correr por Joey Gallo en la segunda colchoneta, mientras Seth Martínez relevó a Pressly y al primer lanzamiento Meneses conectó un largo sencillo entre los jardines central y derecho para terminar el partido. Joey se fue de 5-3 con un ponche y subió a .217.

## MÁS MEXICANOS

El serpentinero derecho de los Mellizos, Daniel Duarte, se someterá a una cirugía de codo el 8 de mayo y no volverá a lanzar en la temporada 2024... JAVIER Assad se quedó a un out de aspirar al triunfo, pero el bullpen de Cachorros volvió a naufragar y cayeron 3-2 ante Miami. Assad lanzó 4 entradas y dos tercios, aceptó tres hits, una carrera con tres bases, recetó un ponche... RANDY Arozarena de 5-0 con tres ponches Isaac Paredes de 4-0 con par de chocolates y Tampa Bay blanqueó 2-0 a Yankees en 10 actos. Alex Verdugo de 4-1... GIOVANNY Gallegos sacó dos outs por la vía de los strikes, aceptó dos hits y una carrera al perder San Luis 12-5 ante Mi-Iwaukee... PATRICK Sandoval fue castigado con siete carreras en cuatro episodios y tres bateadores, aceptó seis hits, dio cinco bases y recetó seis ponches a Cincinnati que doblegó 7-5 a los Angelinos. / Alfredo Valverde Verdeja



El mexicano festejó con sus compañeros el batazo de la

victoria en el décimo rollo ante Houston.

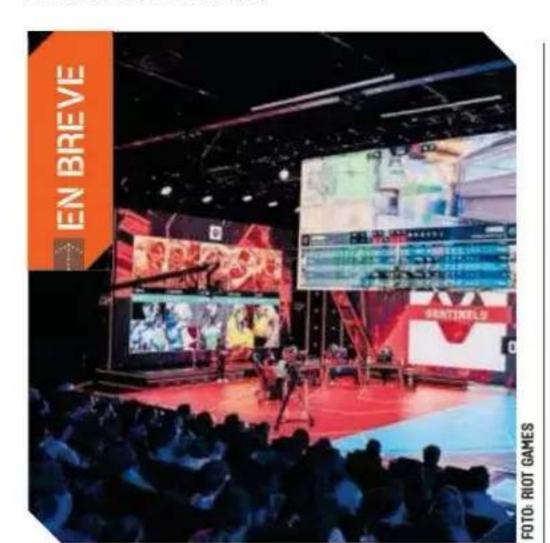

## CERO DUDAS

## LATAM triunfa en el VCT Américas

Los equipos latinoamericanos de VALO-RANT, KRÜ Esports y LEVIATÁN aseguraron una jornada perfecta durante la segunda semana de VCT Américas.

Por parte de KRÜ Esports, los latinos derrotaron a los brasileños de MIBR con un marcador de 2 mapas O. En este sentido, se le otorgó al chileno, Angelo "keznit", Mori, el título del jugador más valioso de la serie.

Respecto a LEVIATÁN, el equipo sudamericano derrotó a los campeones del Masters de Madrid del 2024. La victoria se dio con un marcador de 2 mapas a 0, sin embargo, en la primera mitad del encuentro, se jugaron 6 rondas de tiempo extra. / PEDRO CACIQUE - CENTINELA.

## NO CEDE ESPACIO

## G2 Esports suma otro campeonato

La organización europea, G2 Esports, consiguió su título número 14 al campeonar en la temporada de primavera 2024 de la LEC al derrotar a Fnatic con un marcador de 3 mapas a 2.

Con esta victoria, G2 Esports asegura su clasificación al Mid-Season Invitational 2024 como puntero de la región europea. Además, se acercan a conseguir el Gran Slam de su región al campeonar en el torneo de invierno y primavera, faltándoles el trofeo de verano y las finales regionales que se disputarán en la segunda mitad del año. / PEDRO CACIQUE - CENTINELA.

## **UNA ESCUADRA DOMINANTE**

## Va es dinastía



Los cuatro veces campeones del mundo estuvieron al borde de la eliminación.

## LOS SURCOREANOS DE GEN.G CONSIGUEN SU CUARTO TÍTULO CONSECUTIVO EN LA LCK, AL DERROTAR A TI

POR PEDRO CACIQUE Y SHANA HAZUKI -CENTINELA

a organización surcoreana, Gen.G, aseguró su cuarto título consecutivo en la liga surcoreana de League of Legends al vencer al multicampeón mundial, Tl con un marcador de 3 mapas a 2.

El camino de los cuatro veces campeones ha sido dominante a lo largo de la temporada de primavera de la LCK, donde obtuvieron un récord de l7 victorias y una sola derrota en la Fase Regular. Por otra parte, en los playoffs, Gen.G se abrió paso a la Gran Final tras eliminar equipos como Dplus KIA y Hanwha LIfe.

Por otra parte, Tl también tuvo un paso dominante a lo largo de la Fase Regular, al perder en tres ocasiones, dos contra Gen.G y una ante Hanwha Life. En los playoffs, los cuatro veces campeones del mundo estuvieron al borde de la eliminación, sin embargo, consiguió colarse a la Gran Final a través de la llave de repechaje.

Adentrados en la Gran Final, Gen.G se llevaría el primer mapa con un dominio de mapa cortesía del carril central, Jeong "Chovy" Ji-hoon y Kim "Canyon" Geonbu. Posteriormente, Tl contestaría asegurando los siguientes dos mapas, y por ende, el punto de partido.

Lamentablemente, Gen.G volvió a consolidarse como la "kriptonita" de Tl y empataría la serie. Durante el último mapa, los campeones de la LCK optaron por una estrategia de control de objetivos, lo que complicó el plan de los campeones mundiales y les negaron 5 dragones, 2 barones nashor, Il torretas y 3 inhibidores.

Con el dominio en el último mapa, Gen.G continuará su reinado en la LCK y buscará su primer título internacional desde Worlds 2017, donde solían llamarse Samsung Galaxy. Este torneo será el Mid-Season Invitational 2024, realizará del 1 al 19 de mayo y participan equipos como G2 Esports, Fnatic, Estral Esports, T. Liquid.

Mario Vázquez Raña Fundador

Paquita Ramos de Vázquez Presidenta y Directora General

Francisco Torres Vázquez Vicepresidente Ejecutivo

Francisco José Torres Cano Director General de Ventas y Estudios Tepeyac

Jesús Sánchez Villarreal Director General de Administración

Martha Ramos Sosa Directora General Editorial

Antonio Rodríguez Demeneghi Director General División Papel

Ebodio Sánchez Rodríguez Director Nacional de Tecnología

Víctor M. Pimentel González Director Nacional de Recursos Humanos

## OTZS

David Segoviano Ramos Director

Jorge Guzmán Torres Subdirector

María Guadalupe Lira de la Rosa Contraiora

José Ángel Parra Martínez Jefe de Redacción

Luis Antonio Garcia Olivo

Jefe de Información

Celso Juárez Monjaraz Editor Gráfico

Karen Morán Gutiérrez Editora Web

Érik Alberto Estrella Valdez Jefe de Fotografia

David Gustavo Carrillo Barrera

Gerente de Publicidad y Ventas

ESTO Edición Diaria. Ana EXXXIII Número: 29,469 Editor responsable David Segoviano Ramos. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2008-071518241400-101. Número de Certificado de Licitud de Titulo: 14250. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11823. Domicilio de publicación: Guillermo Prieto Nº. 7 Col. San Rafael, Cludad de México, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06470. Impreso: Talleres de la Cia. Periodistica ESTD, S.A. de C.V. Guillermo Prieto 7, Col. San Rafael, Cludad de México, Alc. Cuauhtémoc. C.P. 06470.

Los monar-

cas inverti-

rán ganan-

desarrollo.

cias en

Distribuidor: Expendios de la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Teléfonos del periódico Dirección: 55-55-35-66-46 Conmutador: 55-55-86-15-11 Publicidad y Ventas: 51-40-10-58 y 51-40-10-60 publicidad@esto.com.mx

Nota: Las letras IP al final de una información significan Inserción Pagada. Prohibida la reproducción total o parcial de las informaciones y material de esta edición, sin autorización previa de la Dirección. No se devuelven originales.

## FaZe Clan conquista IEM de Chengdu

El equipo europeo de Counter Strike 2, FaZe Clan, se coronó en el Intel Extreme Masters de Chengdu 2024, donde venció a la organización de MOUZ con un marcador de 2 mapas a 0.

FaZe Clan inició su odisea en China con una derrotar ante Astralis. En la llave de repechaje, se abriría pase ante equipos como Cloud9 y FlyQuest, otorgándole un cupo en los playoffs del torneo desde los Cuartos de Final.

## MIL DÓLARES, EL PREMIO DE FAZE CLAN, ADEMÁS DEL PASE AL IEM DE COLONIA

Adentrados en las eliminatorias, FaZe Clan eliminaría a Team Liquid, posteriormente disputaría la revancha con Astralis, derrotándolos con un marcador de 2 mapas a l y se colaría a la Gran Final.

Con MOUZ, el partido sería parejo en el primer mapa, sin embargo, FaZe Clan dominaría en la segunda locación y se llevaría el campeonato con una gran estrate-

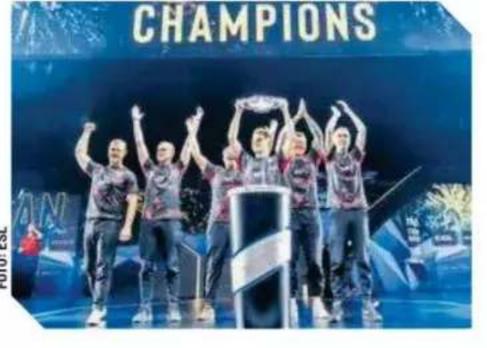

gia que no pudo ser revertida. Los ganadores de este torneo aseguraron un premio de 100 mil dólares y pase al IEM de Colonia 2024, la catedral del Counter Strike. / PEDRO CACIQUE Y HUGO SÁNCHEZ ORTIZ.

## **OSMAR OLVERA LOGRA**

SU SEGUNDO METAL ARGENTO EN LA SÚPER FINAL DE CLAVADOS

POR JUAN ANTONIO DÁVALOS

1 mexicano Osmar Olvera consiguió la medalla de plata en la prue- ba de trampolín tres metros individual durante la Súper Final de Cla- vados que se disputa en Xi'an, China. Olvera cosechó 475.55 puntos para subir al podio y quedó por debajo del chino Zongyuan Wang quien rebasó la barrera de las 500 unidades al sumar 525.00 mientras que la tercera posición fue para el británico Jack Laugher con 472.85.

El inicio de la competencia no fue el esperado para el atleta nacido en Jalisco; el tercer clavado fue el que tuvo más bajas 🔊 calificaciones con 5.0 y 6.5 que lo llegó a colocarse en el quinto sitio; ejecutó 3 vueltas y media hacia atrás en posición C, no entró con una buena vertical y fue duramente penalizado; sin embargo eso no g desmoralizó al tricolorm que supo venir de abajo, algo que pudiera estar viviendo en la justa de París 2024 y que le sirvió como prueba ante la adversidad.

En el quinto salto, Osmar se logró recuperar; realizó una ejecución de cuatro vueltas y media al frente en posición c con

## SUBE AL PODIO EN TRAMPOLÍN DE 3 METROS

## Gusto por la plata

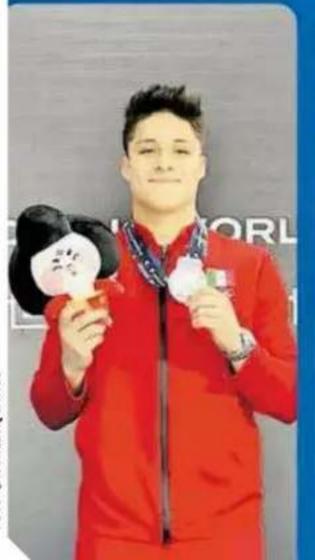





Osmar (izq.) sigue con la preparación rumbo a París 2024.

## EL DATO

## PLAZA OLÍMPICA

Olvera ya tiene su boleto a París 2024; lo obtuvo en sincronizados junto con Rodrigo Diego, en el Mundial de Natación de Doha.

## SÚPER FINAL DE CLAVADOS XI'AN, CHINA 2024

### TRAMPOLÍN 3 METROS INDIVIDUAL Zongyuan Wang (China) 525.00 **OSMAR OLVERA (MÉXICO)** 475.55 Jack Laugher (GB) 472.85 Jiuyuan Zheng (China) 451.20 Daniel Goodfellow (GB) 444.70

te evento después de que el viernes pasado también se adjudicó la plata en la prueba de trampolin 3 metros en clavados sincronizados, donde sin duda es una de las personalidades más destacadas del momento a nivel mundial.

Osmar subió al podio junto a Juan Celaya tras conseguir 420 puntos y apenas fueron superados en una férrea batalla por los chinos Zongyuan Wang y Daoyi Long, quienes conquistaron la presea de oro con 474.75.

## en el segundo sitio al finalizar la ronda. Confirmó esa posición en el último clavado que tuvo el mayor grado de difi-3.8 grados de dificultad que lo dieron eva- cultad con 3.9 donde la mayoría de las ca- vera consiguió su segunda medalla de es-

luaciones de 8.0 a 8.5 y que lo colocaron

lificaciones fueron de 8.5.

De esta forma, y con una actuación sólida y viniendo de atrpas para recuperar lugares ante los mejores del planeta, Ol-

# Emiliano (izq.) durante la etapa de tiro, donde sufrió de más y perdió puntos valiosos.

## Séptimo sitio para **Emiliano Hernández**

El mexicano Emiliano Hernández finalizó en la séptima posición de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno que se realiza en Ankara, Turquía, tras cosechar mil 458 puntos. No pudo mantener la constancia que tuvo en semifinales, donde acabó segundo puesto, y cayó hasta el escalón número siete después de sumar 210 puntos en esgrima, 300 en equitación, 296 en natación y 652 en carrera láser.

El bicampeón de los Juegos Panamericanos llegó a este evento después de participar en la Copa del Mundo que se realizó en El Cairo, Egipto donde cerró en la décima cuarta posición.

Emiliano ya tiene su boleto a los Juegos Olímpicos de París mismo que consi-

## EL DATO

### **LEJOS DE GANAR**

Tamara Vega acabó 18, cosechó mil 308 unidades para quedar lejos de la británica Bryson Kerenza, oro con mil 427 puntos.

UNIDADES LOGRÓ EMILIANO, UNA CIFRA QUE PUDO SER AÚN MAYOR

guió durante el Campeonato del Mundo de Pentatlón moderno 2023 que se disputó en Bath, Reino Unido. Aseguró su pase a la justa veraniega después de que conquistó la medalla de plata. / Juan antonio Dávalos



## **SOLICITA TU COTIZACIÓN**





cotización del edicto e informară al solicitante la cantidad que deberá transferir de forma electrónica

El solicitante realizarà el pago a la cuenta 013-46-35-728 clabe interbancaria.

0121-8000-1346-3572-85



deberá enviar por

correo electrónico

el comprobarite





electronica



solicitante



El servicio se realizarà mediante el teléfono y correo institucional: sbs@oem.com.mx



Impresionante estampa de Armand Duplantis en acción durante la final de salto con pértiga, en Xiamen, China.

## EL SUECO, COLOSO QUE LOGRÓ TOCAR EL CIELO

## Bate récord mundial

ARMAND DUPLANTIS IMPUSO UNA NUEVA MARCA EN SALTO CON PÉRTIGA AL LLEGAR A LOS 6.24 METROS

EFE

l sueco Armand Duplantis, con su récord del mundo de salto con pértiga con 6.24 metros, dio brillo al inicio del circuito de la Liga Diamante en Xiamen (China).

Duplantis, de 24 años, dominó el concurso desde el principio. De hecho, comenzó saltando 5.62, una marca que solo alcanzaron cinco de los diez inscritos.

Invicto en la temporada de pista cubierta, se aseguró el triunfo con su segundo salto de 5.82 metros. Aún así, al verse con confianza, decidió arriesgar. Primero saltó 6 metros y después ordenó poner la barrera en 6.24. Al primer intento superó el listón, sonrió y celebró; una vez más, había hecho historia.

El estadounidense Sam Kendricks, doble campeón mundial, llegó a los 5.82 metros en su segundo intento. Después trató de alcanzar los seis metros sin éxito.

Con esos 6.24 metros, Duplantis, doble campeón del mundo al aire libre y campeón olímpico en Tokio, batió el récord por octava vez, mejorando en un centímetro la anterior plusmarca que él mismo poseía (6.23) en la Liga de Diamante 2023 en Eugene (Estados Unidos).

En Xiamen, una de las pruebas con mayor nivel fueron los 100 vallas femeninos con la presencia de la plusmarquista mundial bajo techo, la bahameña Devynne Charlton, junto con la campeona olímpica, la portorriqueña Jasmine Camacho-

## EVOLUCIÓN DE RÉCORDS DEL MUNDO IMPUESTOS POR ARMAND DUPLANTIS

6,17 metros el 8 de febrero de 2020 Torun (Polonia) en sala.

6,18 metros el 15 de febrero de 2020 Glasgow (Escocia) en sala.

6.19 metros el 7 de marzo de 2022

Belgrado (Serbia) en sala. 6.20 metros el 20 de marzo de 2022

6.21 metros el 24 de julio de 2022 Eugene (Estados Unidos).

6.22 metros el 25 de febrero de 2023 Clermont-Ferrand (Francia).

6.23 metros el 17 de septiembre de 2023 Eugene (Estados Unidos).

6.24 metros el 20 de abril de 2024 Xiamen (China).



Para que yo logre saltar un nuevo récord del mundo, necesito que todo esté en orden. Todo sumó y pude saltar alto hoy (ayer)"

ARMAND DUPLANTIS
ATLETA SUECO

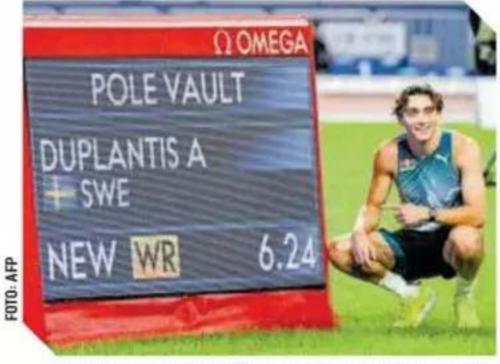

**Duplantis posa orgulloso** tras lograr lo impensado en esta cita atlética que lo coloca en la historia.

Quinn, y la nigeriana Tobi Amusan, plusmarquista mundial al aire libre.

El triunfo se lo llevó, con récord del mitin, Camacho-Quinn, con 12.45, superando en cuatro centésimas a Devynne Charlton (12.49) y en diez a la francesa Cyrena Samba-Mayela (12.55). Quinta fue Tobi Amusan con 12.58.

En la categoría masculina, ll0 con vallas, la victoria fue para Daniel Roberts de EU, con I3.ll, cinco centésimas menos que su compatriota Cordell Tinch.

La doble campeona nacional estadounidense de 200, Torrie Lewis, sorprendió con 22.96 ganando a la favorita, su compatriota Sha'Carri Richardson (22.99).

Los 400 femeninos reunieron a las tres integrantes del podio en el pasado Mundial al aire libre de Budapest. El triunfo fue para la campeona mundial, Marileidy Paulino, que realizó una marca de 50.08, por delante de la polaca Natalia Kaczmarek (50.29), segunda, y de la estadounidense Britton Wilson, tercera (51.26).

## Son positivos por doping y sin sanción

Varios nadadores chinos de primer plano, entre ellos campeones olímpicos en Tokio en el verano de 202l, dieron positivo a comienzos de 202l y no fueron sancionados, señalaron este sábado la televisión pública alemana ARD y el New York Times.

A tres meses de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París (26 de julio - Il de agosto), la natación china, ya sacudida en el pasado por varios casos de dopaje, vuelve a estar en el ojo del huracán.

El programa 'Geheimsache Doping' (Dopaje, Alto Secreto en español) de la cadena pública ARD y el diario estadounidense New York Times informan de que 23 de los mejores nadadores y nadadoras chinos dieron positivo en trimetazidina a principios de 2021, durante una competición disputada en Shijiazhuang (China).

Esta sustancia, prohibida desde 2014 debido a que mejora la circulación sanguínea, fue encontrada en los análisis efectuados a finales de 2021 a la patinadora rusa Kamila Valieva, suspendida 4 años a partir del 25 de diciembre de ese año.

De los 23 chinos que dieron positivo a principios de 202l, 13 participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio varias semanas más tarde, prácticamente la mitad de la delegación china en la natación en Japón. Tres de ellos se hicieron con el oro: Zhang Yufei (200 m mariposa y 4x200 m libres), Wang Shun (200 m estilos), y Yang Junxuan (4x200 m libres).

Una investigación fue llevada a cabo por el ministerio chino de la Seguridad Pública y la Agencia China Antidopaje (CHINADA) redactó un informe en marzo de 2021, concluyendo una contaminación alimentaria. No se pronunció ninguna sanción provisional entre los controles positivos y la entrega de dicho reporte. / AFP.

## EL DATO

## **EFECTOS**

La trimetazidina, encontrada presuntamente en nadadores chinos, es prohibida desde 2014; mejora circulación sanguínea.

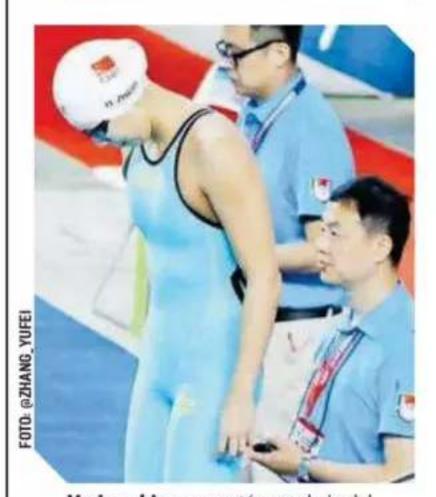

Varios chinos ya están en el ojo del huracán y sus medallas corren peligro.

## FERRERA VOLVIÓ A EMOCIONAR

# Trofeo a la creatividad

TERCERA CORRIDA DE FERIA EN LA QUE ANGELINO PERDIÓ OREJAS POR PINCHAR, LUCIÓ UNA GRAN ACTITUD

POR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

in de semana de toros en la Monumental de Aguascalientes que registró un cuarto de aforo, poco a poco el público se va animando a entrar al coso y se espera que el ambiente vaya a más para que de una vez la
plaza luzca pletórica y llena del público
que gusta de la fiesta brava y que en otras
ediciones ya estaba presente.

Se lidio ganado de Santa Inés, bien comidos, con poco celo para la muleta; el primero se partió el pitón y fue sustituido por el primer reserva del mismo hierro. En general se dejaron torear.

## CAPACIDAD E INVENTIVA

Cartonero abrió plaza pero lamentablemente al salir al ruedo se rompió un pitón al rematar en un burladero; fue sustituido por el primer sombrero de nombre Huracán, propiedad de Santa Inés.

El astado se mostró soso, deslucido; dejó detalles caros con la muleta el matador Antonio Ferrera, para luego mostrar su oficio con la muleta y arrancar pases de mucho mérito y buena calidad, aunque el astado se fue a menos.

Lo despachó con el descabello al no tener efecto la estocada, plumas.

Ante su segundo astado el diestro español se inspiró con lances cadenciosos ejecutando La Veleta, rememorando al Pana. Tras brindar su actuación al diestro Arturo Macías, Ferrera tuvo un socio nada fácil y para empeorar las cosas se fue muy a menos.

Sin embargo el torero puso a flote todo su oficio y capacidad creativa hasta formularle una faena con tandas de mucho mérito que alborotó el cotarro; dejó tres cuartos de acero que bastaron y el público le concedió una oreja.

## PERDIÓ LAS OREJAS

Angelino de Arriaga salió muy dispuesto y tras cuajar una larga cambiada de rodillas para luego dejar destellos de torero caro con la capa; estuvo soberbio en banderillas, certero y mostrando mucha capaci-

## EL DATO

### **EMERGENCIA**

Se lidiaron siete toros, al primero lo tuvieron que regresar al tronarse un pitón y fue sustituido por el primer reserva.

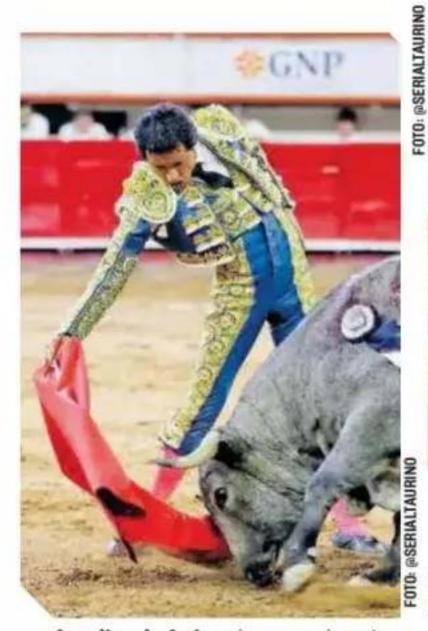

Angelino de Arriaga le puso toda actitud y empeño.

## OREJA SE CORTÓ EN LA MONUMENTAL PLAZA DE AGUASCALIENTES

dad, sobre todo en el par al violín que colocó magistralmente y levantó las ovaciones. Tras brindar al respetable, Angelino se fue haciendo de un oponente de poca transmisión pero que aprovechó, extrayendo muletazos de buenas hechuras; al

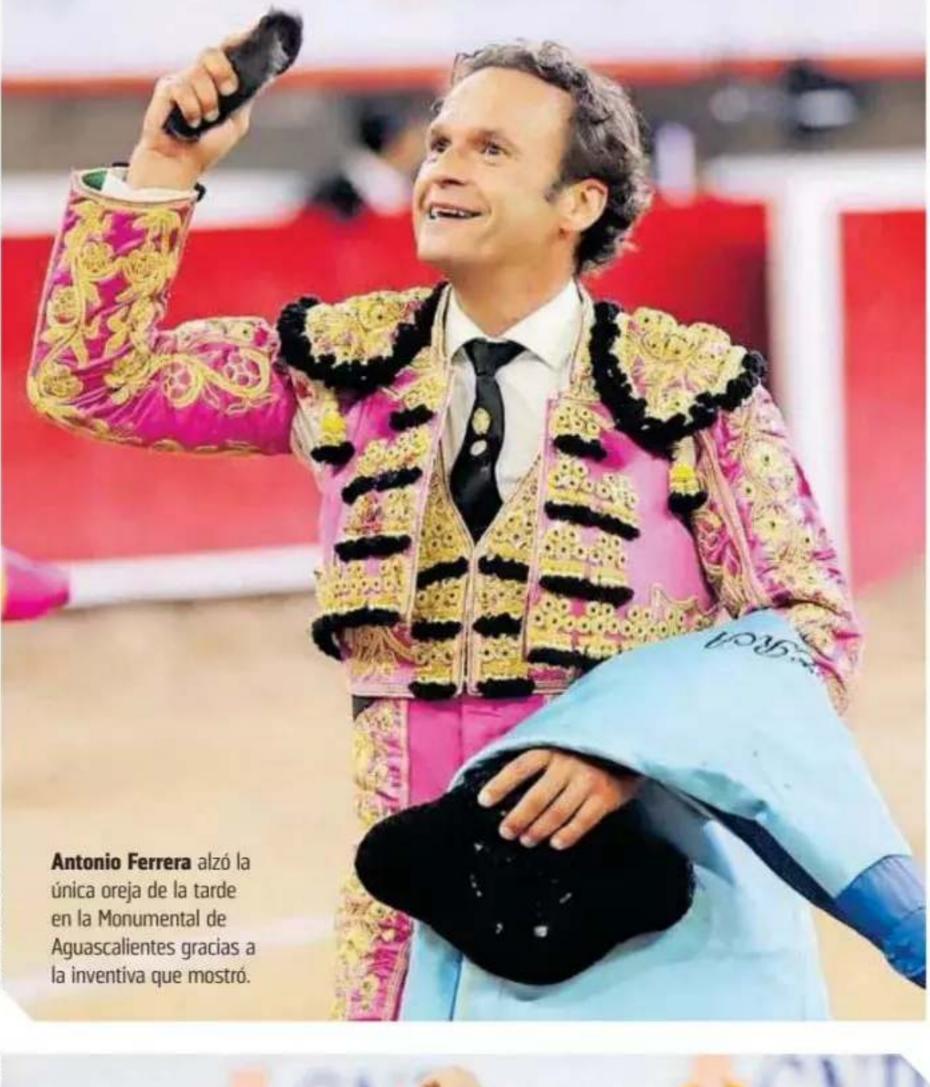



Juan Pedro Llaguno puso de manifiesto deseos y ganas de triunfar.

final de la labor el diestro ya tenía bien hecho al socio y todavía le cuajó tandas que hicieron vibrar al público.

Echó por la borda los trofeos al pinchar, más no lo realizado. Se retiró con una carretada de aplausos.

El torero tlaxcalteca volvió a irse por todas ante el segundo astado de su lote y enmedio del ruedo recibió al toro de hinojos para recetarle una larva cambiada llena de emoción y remató con lances candenciosos a la verónica.

Nuevamente cubrió el tercio de banderillas alardeando de facultades y de mocionando nuevamente al respetable.

Ya con la tela roja dejo pasajes importantes que el cónclave aprobó, mostrando su capacidad lidiadora, ladrona que la espada le jugara la mala pasada y rubricó con el descabello. Se retiró entre aplausos.

## **ACELERADO**

Juan Pedro Llagono tuvo detalles con la capa en lances de recibo, pinceladas a la verónica y chicuelinas. Luego cubrió el tercio de banderillas muy animado, agradando al público. En su labor de muleta no quedó por su disposición y entrega, aunque parecía que llevaba prisa, viéndose muy eléctrico. El torpe se fue a refugiar en tablas, pero ahí estuvo Llaguno, toda entrega y valentía pegándose un arrimón para enceldar a su socio; no estuvo fino con el acero y se retiró entre palmas.

Al sexto de la tarde Juan Pedro lo recibió con lances repletos de actitud.

En su labor de muleta logró momentos relevantes, aunque sin redondear y con el acelerador al fondo nuevamente, con cierta prisa. Mal con la espada y se retiró en silencio.

## Muguruza decide dejar de jugar

Era cuestión de tiempo, la española Garbiñe Muguruza no pisaba una pista desde febrero del 2023 y su agenda con sinfín de actividades fuera del tenis hacían evidente que la española no extrañaba, ni poquito, la competencia.

La nacida en Venezuela Garbiñe se convirtió en la última ídola del tenis español. Campeona de Roland Garros, Wimbledon y las Finals 2021, en Guadalajara, fue la última de dicha nacionalidad en ocupar la cima del ranking, en la semana del II al 17 de septiembre del 2017.

"Siento que ha llegado el momento. Estos meses de parón han sido claves. Cuando volví a casa, recibí el descanso con los brazos abiertos y cada día que pasaba me sentía mejor. No echaba en falta

la disciplina y la dificultad del día a día del tenis; iban pasando los torneos y me di cuenta de que las cosas habían cambiado. Todo lo llevamos al máximo, y por eso ahora disfruto de que no todo sea así, extremo. Me apetece mirar el siguiente capítulo, y no el del tenis, que ya es pasado. Si me hubiese dicho que iba a conseguir tanto, lo hubiese firmado. Es increfble", dijo para anunciar el retiro definitivo.

## TÍTULOS MUGURUZA EN SINGLES

- \* Hobart (250) 2014
- \* Beijing (1000) 2015
- \* Roland Garros (GS) 2016
- \* Wimbledon (GS) 2017
- \* Cincinnati (1000) 2017
- \* Monterrey (250) 2018
- \* Monterrey (250) 2019
- \* Dubai (1000) 2021

Si bien Garbiñe Muguruza es recordada por haber levantado el trofeo en Wimbledon, en 2017, el palmarés de la española es de 10 títulos WTA en singles y cinco en dobles.

Ahora los planes de Garbiñe, como ya venían siéndolo desde algunos meses atrás, están centrados en sus múltiples negocios, uno de ellos de tequila en México, pero también en su vida familiar, pues como bien lo dijo "ahora piensa en casarse, tener un perro", luego de convertirse en una de las mejores tenistas españolas de la historia. / KAREN MORÁN

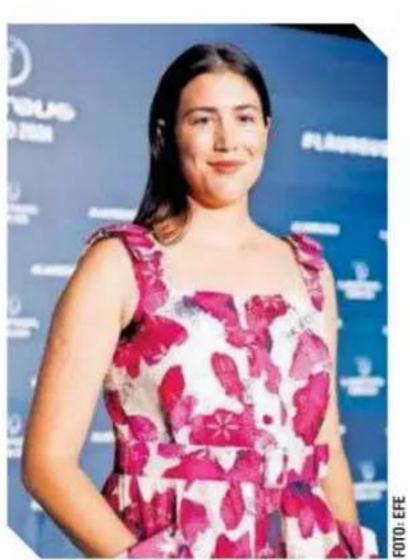

La ex número uno Garbiñe Muguruza anunció su adiós de las canchas.



## **TORNEO PARA LA GENTE**

## El reto del Challenger

GUILLERMO DIEZ TIENE COMO META CONSOLIDAR LA COMPETICIÓN, QUE FUE UN ÉXITO EN SU PRIMERA EDICIÓN

POR KAREN MORÁN / ENVIADA

capulco.- Guillermo Diez es desde hace varios años el director financiero de Mextenis, pero para este 2024, una nueva encomienda llegó a su carrera: llevar las riendas del Challenger de Acapulco, el cual en su primera edición, considera que fue "todo un éxito", pues dadas las condiciones actuales de la ciudad, el arranque del proyecto deja buenas sensaciones.

"Es un balance muy positivo, es nuestro primer Challenger en Acapulco. Después de tener el huracán Otis en Acapulco por todo lo que le pasó, en nosotros estaba tratar de ayudar al Puerto. Trayendo este tipo de eventos sabemos que ayudamos a la economía; a reactivarla, a darle empleo a la gente", contó el directivo en charla exclusiva con ESTO.

Pese al éxito, Diez sabe que aún hay mucho trabajo por concretar, ya que a di-

ES EL RANKING DE RINKY
HIJIKATA MEJOR JUGADOR
QUE TUVO EL CHALLENGER

ferencia del Abierto Mexicano (AMT), que atrae público de distintos destinos del país y del mundo, el Challenger deberá conquistar a la gente de casa.

"Es un Challenger, no es un 500, pero lo que queremos es que este torneo lo adopte la gente de Acapulco. Queremos que se vuelva un torneo de los acapulqueños. Ahí está la semillita y poco a poco pensamos que el puerto lo va a ir adoptando como de ellos, lo va a hacer suyo y esperemos que en unos años sea un gran torneo", explicó.

La tarea de consolidar el Challenger no será nada sencilla, sín embargo, Guillermo



Nuestros finalistas están dentro de los 150 mejores del mundo. El reto más importante es que la gente de Acapulco venga, adopte el torneo, y lo haga grande"

GUILLERMO DIEZ DIRECTOR DEL CHALLENGER

Diez confía en que con ayuda de los patrocinadores y buenos jugadores, poco a poco la gente de Acapulco se sentirá mucho más atraída.

"Para sostener un torneo de estos dependemos mucho de la participación de la gente. Afortunadamente tenemos patrocinadores que nos han apoyado en todos nuestros torneos. También se involucra el gobierno del Estado, la operación la conocemos muy bien. Tenemos el estadio y el venue está completamente listo para recibir un torneo de estas características. Así que el único reto que queda es invitar a la gente a que venga y participe con nosotros. En la medida en que la gente se vaya involucrando y vaya tomando el torneo, es donde está la viabilidad económica de este evento", detalló.

## TENISTAS ESTÁN ENCANTADOS

Una de las grandes bondades del torneo es que ya tiene las instalaciones de la talla de un ATP 500, situación que lo pone a la altura de pocas competiciones de la categoría en el mundo. Dicha situación impacta de manera directa en los jugadores, pues no hay distinción entre los que asisten ahora y los que vienen al AMT.

Los tenistas están encantados. Las instalaciones son de un 500, ellos están acostumbrados a instalaciones un poco más sencillas.

## HORÓSCOPOS

IGNACIO TEODORO /EFE



ARIES Tómate las cosas con calma, pues lo que tanto ansías tardará un poco en llegar. Frena tus impulsos amorosos con una persona que no te conviene.



cáncer Tendrás la virtud de levantar el ánimo a personas muy queridas y que lo están pasando mal últimamente. No hay problemas de salud inmediatos.

LEO Tendrás especial interés por lograr

alguna meta o compartir experiencias

con tus compañeros. Quizá un viaje o

una relación a distancia te abran

perspectivas.



LIBRA Los cambios que te han afectado en los últimos tiempos, ya sean en lo físicos o lo profesional, te harán protagonista hoy en las reuniones familiares.



capricornio Podrán llegar ingresos extras, pero te conviene no subir también tus gastos, porque al final puede que dispongas de menos dinero para ahorrar.



claramente tus comportamientos, con una gran suerte en el amor. Hoy podrias dar el golpe definitivo para conquistar a una persona especial.



ACUARIO Tiende a mejorar tu mentalidad más pragmática, te volcarás en las cuestiones económicas que, al fin y a la postre, te complican la vida.



PISCIS Una reunión social en la que haya personas con las que no compartes nivel de vida puede incomodarte.



liares, tu autoestima sube, y algunas de las cosas que te rodean vuelven a tener sentido.

TAURO Se eleva tu magnetismo per-

sonal en las reuniones sociales y fami-





VIRGO Posibilidades de conocer a una persona especial. No dejes que el miedo a comprometerte dé al traste con lo que podría ser una bonita relación. Abrete al exterior.



SAGITARIO Tal vez estés pensando en cambiar de rumbo. Meditalo bien, porque tendrás personas cercanas que no puedan seguirte y a las que echarás de menos.



### HORIZONTALES

- 1. Dueño, señor.
- Cuerda o tomiza que sirve para liar.
- Corta el pelo al ras.
- 13. Demente.
- Río de Asia, en la antigua URSS.
- Combinación del oxígeno con un elemento.
- 17. Instrumento para limpiar y refrescar el alma de las piezas de artillería después de haberlas disparado.
- Rey legendario de Creta.
- Delirio furioso.
- Querrán, estimarán.
- Especie de horquilla, de lados iguales, superpuestos y muy juntos,

que sirve para sujetar el pelo.

- 25. Artículo indeterminado.
- 26. Hermana religiosa.
- 28. Dios entre los mahometanos.
- Pasado meridiano.
- 30. Retama.
- Interjección que denota alivio.
- Chacó pequeño de fieltro.
- (Edgar Allan, 1809– 1849) Escritor, poeta y crítico estadounidense.
- Terminación de alcoholes.
- 36. Elevad oración.
- 39. Himno dedicado a los

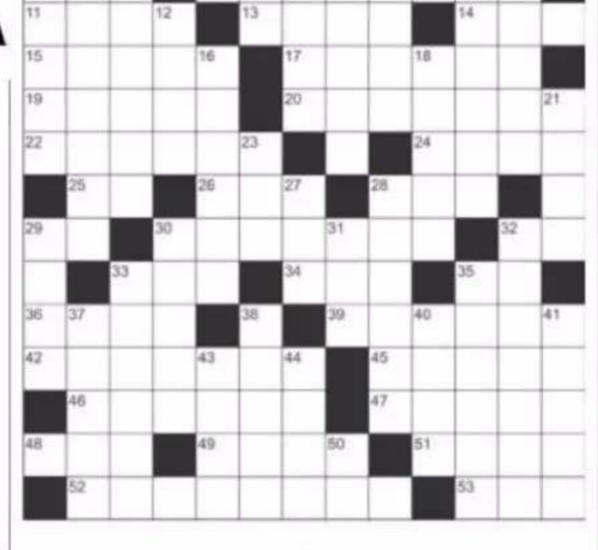

dolores de la Virgen al pie de la cruz.

- Parientes o privados del papa.
- 45. Cueva, gruta.
- 46. Terreno bajo que no se descubre hasta estar cerca de él.
- 47. Signo usado para escribir la música, antes del sistema actual.
- Plural de una vocal.
- 49. Piedra nefritica.
- Cocer directamente a las brasas.
- **52.** Moneda francesa de plata, de 5 francos, que tuvo curso en España con el valor de 19 reales.
- Sã. Aféresis de ahora.

## VERTICALES

- Fragancia.
- Máximo (límite).

- Emiten opinión.
- Pronombre personal de tercera persona.
- 6. Juego de origen escocés que consiste en meter una pequeña pelota en un número determinado de hoyos.
- Acárido.
- Ceda gratuitamente una persona a otra alguna cosa.
- Escudo redondo y delgado.
- 10. Descendiente de Abul-Abas, biznieto de Abas, tío de Mahoma.
- Turno para regar.
- 16. Te atrevieses.
- Ferro.
- Ciudad del oeste de Malaysia, capital del estado de Perak.
- 23. Impar.
- 27. Siglas latinas de

"Descanse en paz".

- Familiarmente, amamantan.
- 29. Pez marino teleósteo perciforme, de cuerpo largo y delgado, y con una característica mancha negra en el hocico.
- **30.** (... Cruz) Departamento que integra la aglomeración del Gran Mendoza, en Argentina.
- Pedido internacional de auxilio.
- Inquietar, asustar a uno.
- 33. Zorra (mamifero).
- 35. Romo, sin punta.
- 37. Persona capturada por alguien para obligar a cumplir a un tercero determinadas exigencias.
- **38.** Dedil (funda para proteger el dedo).
- Planta tifácea también llamada espadaña.
- Remolcará la nave.
- El río más largo de la península ibérica.
- 44. (Marqués de) Nombre familiar de Donatien Alphonse François, escritor francés de novelas (1740-1814).
- Río de España, en Lugo.



## LAS EFEMÉRIDES



EN 1915 nace el actor mexicano Anthony Quinn, quien actuó en unos 350 filmes, la mayoría en Hollywood, como Zorba el griego, Los hijos de Sánchez, Viva Zapata! y Laurence de Arabia



EN 2000 muere el artista plástico mexicano Gunther Gerzo, quien formó parte del movimiento de La Ruptura. Fundador de la escuela abstracta en México, desarrolló su trabajo como escenógrafo



Interesados presentarse en: Calle Postes # 254 Col. José María Pino Suárez.

Delegación Álvaro Obregón, CERCA DE METRO OBSERVATORIO.

Con solicitud de empleo elaborada, de 9:00 a 16:00 hrs.

At'n Sr. Pablo García y/o Eduardo López



## Guía a un mejor EMPLEO

www.esto.com.mx 55.5566.1511 Ext. 1364 | 1073 | 1060 | 1058

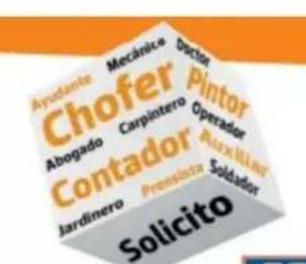



MIL PERSONAS acudieron al concierto gratuito de la banda que integran Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fagarino

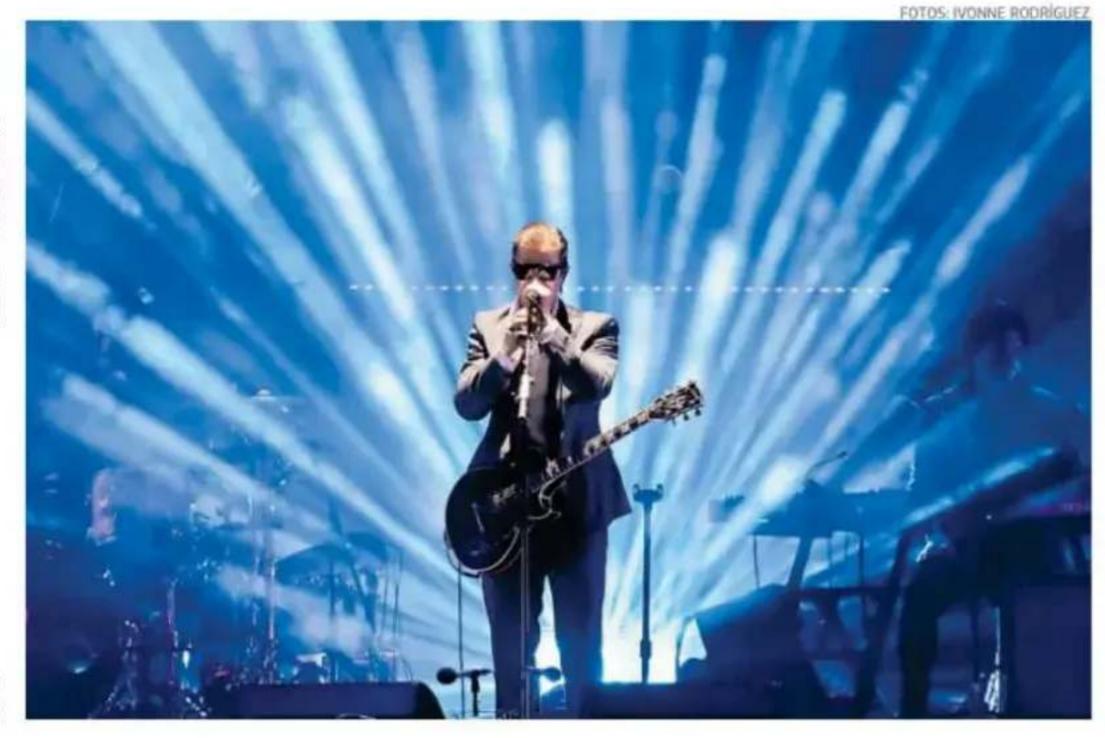

El grupo ofreció hora y media de música

## Interpol emociona a sus fans en el Zócalo

LUIS VALDOVINOS El Sol de México

El grupo originario de Nueva York cumplió la expectativa de los miles que se congregaron en la gran plaza

> a relación entrañable entre Interpol y sus seguidores tuvo el mayor de sus episodios la noche del sábado, en un concierto que supuso el espectáculo más grande de la banda en el país.

> Los primeros acordes de C'mere sonaron fuerte en el Zócalo para inaugurar una noche en la que los integrantes de la banda neoyorquina liderada por Paul Banks (guitarra y voz), Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fagarino (batería) fortalecieron su lazo con la capital.

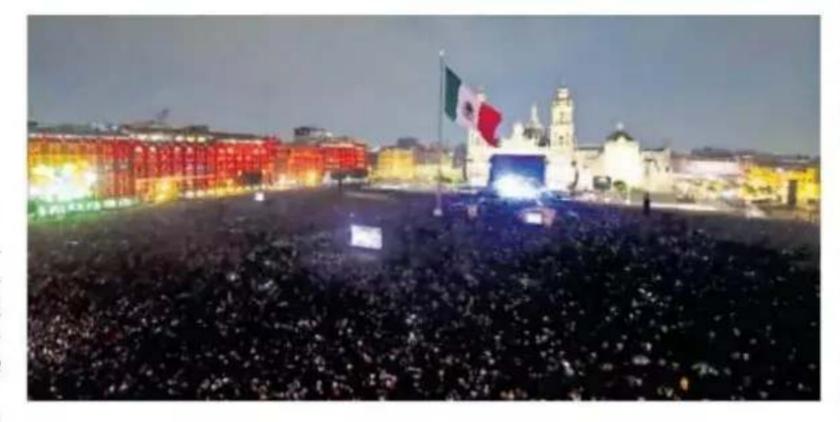

En total, 160 mil seguidores se desvivieron desde temprana hora por gozar al máximo el recital, aguantando el clima cambiante, llovizna y calor durante varias horas de espera. "¡Hola México!", dijo Paul Banks en español; y siguieron el setlist con Narc. "Esta canción es de nuestro quinto álbum", mencionó el cantante, otra vez en español, dando paso a My Desire. El grupo abridor del concierto, Water From Your Eyes había avivado las emociones con un show que duró alrededor de 40 minutos, sin embargo los neoyorquinos prendieron el ambiente a un ritmo veloz.

Como se esperaba, Interpol dedicó parte del show a Antics, álbum que está cumpliendo 20 años de su lanzamiento, además de interpretar temas de otros discos, entre los que sonaron Obstacle I, Say Hello To The Angels y Lights.

Minutos antes, previo a que los protagonistas de la noche salieran al escenario, se proyectó una presentación de fotos de ellos posando con los fans, una amistad que fue reiterada por Banks durante el concierto.

"Llevamos 20 años viniendo a México. Ha sido nuestra segunda casa. Un sitio tan especial en nuestros corazones que las palabras no llegan a comunicar. Gracias por venir, gracias por apoyarnos", mencionó el vocalista.

Los presentes corearon The Rover, All The Rage Back Home y Rest My Chemistry, que llevaron el setlist a lo más profundo del arsenal de Interpol.

Aplausos, gritos, saltos fueron el común denominador durante el concierto, que circuló por diferentes ánimos gracias a la diversidad del conjunto, que regresó a la Ciudad de México desde su último show en mayo de 2022, llevado a cabo en el Palacio de los Deportes.

Sumándose al grupo de artistas que han paralizado el Zócalo con un recital masivo y gratuito, Interpol continuó con más temas de Antics, como Not Even lail y Evil, con la que enloquecieron los presentes, provocando que el piso del Zócalo vibrara.

Con la elección de canciones hasta ese momento, parecía que los asistentes estaban satisfechos, sin embargo el grupo alimentó sus ganas de más éxitos con Public Pervert y Slow Hands.

El encore llegó hora y media después del inicio del recital. Con la Catedral Metropolitana de fondo y la bandera en su máximo esplendor por el viento, los músicos entraron nuevamente al escenario. Untitled, No In Threesome y Stella Was a Diver And She Was Always Down, culminaron una noche en la que los seguidores que acudieron al Zócalo no tuvieron nada que reprochar.

## Caifanes ofrece su primer show del año

BELÉN ELIGIO El Sol de México

Porque una dosis de Caifanes nunca es suficiente, tras sus dos fechas en el Palacio de los Deportes en diciembre pasado, la agrupación abarrotó el Auditorio Nacional la noche de este viernes.

Sin preámbulos, iniciaron con No dejes que, Viento, Para que no digas y Nunca te doblarás. "El aplauso es para ti raza, no para Caifanes", dijo Saúl Hernández, vocalista de la banda que siguió con éxitos como Nubes, Detrás de ti, y Debajo de tu piel.

"¡Bravo! Eres indomable raza, indomable. Mantente así, siempre firme", exclamó Saúl antes su habitual protesta contra los feminicidios, y para sensibilizar sobre el alto índice de suicidios, con su tema Inés y el video de Canción sin miedo de Vivir Quintana.

El elefante, El milagro, Cuéntame tu vida, Mátenme porque me muero, entre otras, formaron parte del repertorio que terminó con Afuera.

En el encore Diego Herrera apareció con su saxofón para hacer un solo, que terminó con los acordes del himno nacional. Antes de que nos olviden, acompañada de fotografías de movimientos sociales en el país, que se proyectaban en las pantallas del escenario, Nos vamos juntos, Te lo pido por favor, La célula que explota y La negra Tomasa, concluyeron el show de casi tres horas.

Caifanes ofreció un concierto más en



Interpretaron sus temas clásicos

el Auditorio Nacional este sábado y sus siguientes fechas son el 31 de agosto en el Foro Sol y el 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

DECIDAMOS JUNTOS EL FUTURO DE LA CDMX







2DO DEBATE CH

NGO 8:00PM

SALA DE GUERRA

INFORMADO,
QUIEN GANA















9:30<sub>PM</sub>





deezer







EL EX CAMPEÓN DE BOXEO RECIBE HOMENAJE EN EL NUEVO JORDÁN; "ELEGIRÍA LA MISMA CARRERA", DICE

POR GUILLERMO ABOGADO GONZÁLEZ

uadalupe Pintor fue un chiquillo que vio a su familia desintegrarse y sufrió los golpes de su padre física y mentalmente, pero ese tipo de experiencias, las cuales no se las desea a nadie, lo llevaron a luchar por su sueño y a consagrarse como boxeador profesional, donde se convirtió en campeón peso gallo y peso supergallo.

Sus logros están en el recuerdo, pero al ser un ejemplo de superación, Lupe, oriundo de Cuajimalpa, todavía es reconocido por todo aquel amante del pugilismo, por lo que este sábado, en uno de los míticos recintos del boxeo nacional, en las instalaciones del Gimnasio Nuevo Jordán, recibió un homenaje por su trayectoria.

"Me siento muy agradecido, honrado, con este reconocimiento, que me hace una persona (Bladimir Juárez) que está involucrada en este deporte tan maravilloso", expresó Guadalupe Pintor, quien estuvo acompañado de Juárez Durán, Director Deportivo de Explora Nuevo Jordán, así como del experimentado mánager Javier Carmona.

Pintor Guzmán, quien vendía nieves para sobrevivir y ayudar a su madre, no tiene dudas de que si volviera a nacer escogería de vuelta el oficio de los puños, los



Lupe Pintor disfruta el momento.

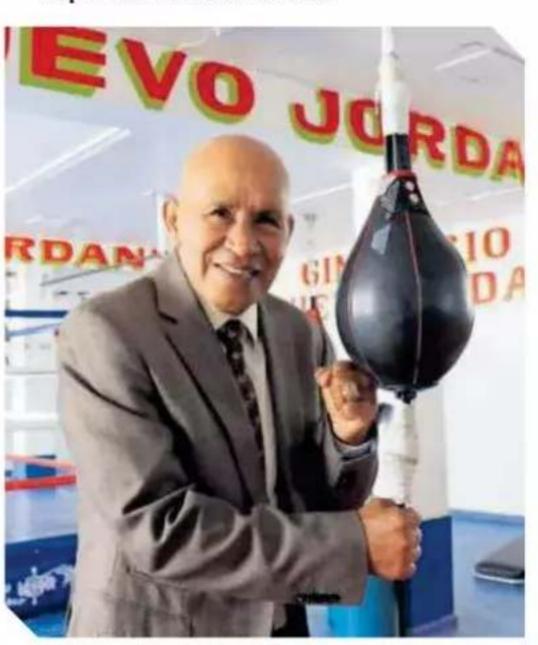

El ídolo todavía "maltrata" la pera loca.\*



Me siento muy agradecido, honrado, con este reconocimiento, que me hace una persona (Bladimir Juárez) que está involucrada en este deporte tan maravilloso"



Vengo de una familia desintegrada, un padre un poco agresivo, elegí esta carrera (de boxeador) desde que era niño"

**GUADALUPE PINTOR** EX CAMPEÓN MEXICANO

cuales siempre los tuvo bien puestos. "Yo le dicho a mucha gente que si volviera a nacer elegiría la misma carrera ¿por qué? porque me dio la oportunidad de muchas cosas, vengo de una familia desintegrada, un padre un poco agresivo, elegí esta carrera desde que era niño", expresó el Grillo de Cuajimalpa, quien reiteró que su máximo ídolo es Rubén Púas Olivares, uno de los motivos por los que también se animó a ponerse los guantes.

"El máximo ídolo que he tenido en mi vida fue el *Púas*, también el *Mantequilla* 

## EL DATO

## SÚPER ÍDOLOS

Los ídolos del ex boxeador Guadalupe Pintor fueron el Púas Rubén Olivares, José Ángel Mantequilla Nápoles y Cassius Clay.

Nápoles y Cassius Clay", destacó Pintor, quien detalló que sin disciplina nada hubiera sido posible. "Para cumplir mi propio sueño de querer ser un hombre dedicado era aplicar esa palabra tan bonita que es disciplina, no sólo para el deporte, lo más importante es aplicar la disciplina en la vida, porque nos da muchas oportunidades. A todo mundo nos cae un día una oportunidad, si la aprovechamos, si trabajamos con ella podemos llegar al éxito, a lo inimaginable, y eso nos va a dar la oportunidad de cambiar una vida".

### **PELEONERO DE CHICO**

De barrio, siempre luchando contra corriente, Guadalupe Pintor era muy peleonero de pequeño, otro motivo para decantarse por el pugilismo, más allá de los problemas que ya sufría dentro de su círculo
familiar. "A mí me pasó, vengo de una familia desintegrada, he elegido el boxeo
porque era un chiquillo que era peleonero.
Algunas veces me llegaron a romper la
nariz, llegué a sangrar y por eso es por lo
que ingresé a esta maravillosa carrera que
es el boxeo. Soñaba ser como Rubén Olivares, como Cassius Clay".